



Paled TIX 20

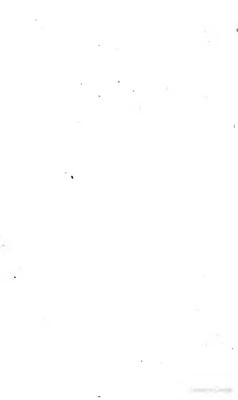

# OPERE

DEL CARDINALE

PIETRO BEMBO

VOLUME UNDECIMO



580477

#### DELLA

# VOLGAR LINGUA

DI

M. PIETRO BEMBO
CARDINALE.

VOLUME SECONDO

### MILANO

Dalla Società Tipografica del Classici Italiani, contrada di s. Margherita, N.º 1118. ANNO 1810.

integral.

- many Single

### M. PIETRO BEMBO

A MONS.

### MESSER GIULIO

CARDINALE DE' MEDICI

## DELLA VOLGAR LINGUA

TERZO LIBRO.

PARTE PRIMA.

#### PARTICELLA I

uesta Città (Roma), la quale per fe sue molte e reverende reliquie, infino a questo di a noi dalla inguria delle nimiche nazioni, e del tempo non leggier nimico lasciate, più che per gli sette collisopra i quali aucor siede, se Roma essere, subltamente dimostra a chi la mira, vede tutto il giorno a se venire molti Artefici di vicine, e di lontane parti; i quali la belle antiche figure di marmo, e talor di rame, che o sparse per tutta lei qua e là giaciono, o sono púbblicamente e privatamente guardate, e tenute care; e gli archi, e le terme, e i teatri, e gli altri diversi edifici, che in alcuna loro parte sono in piè, con istudio cercando, nel picciolo spazio delle loro carte, o cere la forma di quelli rapportano; e poscia, quando a fare essi alcuna nuova opera intendono, mirano in quegli esempli; e di rassomigliarli col loro artificio procacciando, tanto più se dover essere della loro fatica lodati, si credono, quanto essi più alle antiche cose fanno per somiglianza ravvicinare le loro nuove : perciocche sanno, e veggono, che quelle antiche più alla perfezion dell'arte si accostano, che le fatte da indi innanzi (1). Questo hanno fatto, più che altri, Mousignor Messer Giulio, i vostri Michelagnolo Fiorentino, e Raffaello da Urbino, l'uno dipintore, e scultore, e architetto parimente, l'altro e dipintore e architetto altresi; e hannolo si diligentemente fatto, che ambedue sono ora così eccellenti, e così chiari, che più agevole è a dire, quanto essi agli antichi buoni Maestri sieno prossimani, che quale di loro sia dell'altro maggiore e miglior Maestro. La quale usanza e studio, se in queste Arti molto minori posto è, come si vele, giovevole e profittevole grandemente; quanto si dee dire, che egli maggiormente perre si debba nello scrivere, che è opera con leggiadra e così gentile, che niuna arte può bella e chiara compiutamente essere senza essa? Conciossiecosachè e Mirone, e Fidia. e Apelle, e Vitruvio, o pure il vostro Leombattista Alberti, e tanti altri pellegrini Arto fici , per addietro stati ; ora dal Mondo conosciuti non sarebbono, se gli altrui, o ancora i loro inchiostri celebrati non gli a vessero, di maniera che vie più si leggessero della loro creta, o scarpello, o pennello, o archipenzolo le opere, che si vedessero. Quantunque non pur gli Artefici, ma tutti gli altri Uomini ancora di qualunque stato essere lungo tempo chiari e illustri non possono altramente. Anzi eglino tanto più chiari sono e illustri ciascuno, quanto, più uno che altro, leggiadri Scrittori ha de'fattie della virtù sua. Perchè ragionevolmente Alessandro il Magno, quando alla sepoltura di Achille pervenae, fortunato il chiamo; così alto e famiso lodatore avendo avuto delle sue prode:ze: quasi dir volesse, che egli, se bene polto maggiori cose facesse, non andrebbe casi lodato per la successione degli Uomini, come già vedeva essere ito Achille; per lo non avere egli Omero, obe di se scrivesse, come era avvenuto di avere a lui. Il che se così è,

che essere per certo si vede; facciamo ancor noi, i quali agli studi delle lettere donati ci siamo, e in essi ci trastulliamo, quelle stesso, che far veggiamo agli Artefici , che io dissi ; e per le immagini e forme, che gli antichi Uomini ci hanno de'lo-70 animi, e di lor valore lasciate, ciò sono le scritture, vie più che tutte le altre opere, bastevoli; diligentemente cercando, a saper noi bene e leggiadramente scrivere appariamo, non dico nella Latina lingua, la quale è in maniera di libri ripiena, che oggimai vi soprabbondano; ma nella nostra Volgare, la quale, oltrache più agevolezza allo scrivere ci presterà, eziandio ne ha più bisogno. Conciossiecosache quantunque dal suo cominciamento, infino a questo giorno, non pochi sieno stati quelli, che v' hanno scritto; pochi nondimeno si vede, che sono di loro e in verso, e in prosa i buoni Scrittori.

II. Ed lo, acciocche gli attri più volenieri a questa opera si mettano, veggendo esi da principio tutta la strada, per la
quale a camminare hanno, che per addietro non si 'a veduta, dico, che essendosi
il terzo giorno medesimamente a casa mio
Fratello raumai gli Tre, de quali negli
altri libri si dissa, per fornire il ragionamento ad utilità di M. Ercole due di tra
loro avuto; e già d'intorno al fuoco a seder postisi, disse M. Federigo al Magnifico. (2) lo veggo 2 Giuliano, che voi più av-

venturato sete oggi di quello, che M. Carlo , e io questi due di stati non siamo : perciocche il vento, che infino a stamane così forte ha soffiato, ora si tace, e niuro strepito fa; quasi egli a voi più cheta, e più riposata udienza dar voglia. che a noi non ha data. A cui il Magnifico così rispose: Voi dite il vero, M. Federigo, che ora nessun vento fiede; di che io testè venendo qui con M. Ercole, amendue ne ragionavamo nella mia barehetta, che più agevolmente oggi, che jeri e l'altrjeri non fece, ci portava oltre per queste liquide vie. Ma io sicuramente di ciò mestiere avea, a cui dire convien di cose sì poco per se piacenti, che se romor niuno si sentisse, appena che io mi creda, che voi udir mi poteste, non che voi badaste ad apprendere eid, che io dicessi. Comechè tutto quello che io dirò, a M. Ercole fia detto, a cui fa luogo queste cose intendere, non a voi, o a M. Carlo, che ne sete maestri. Anzi voglio io, che la condizione jeri da me postavi, e da voi accettata, voi la mi osserviate, di ajutarmi, dove io mancassi; affinechè per noi a M. Ercole non si manchi; il quale di ciò così desiderosamente ci ha richiesti e pregati. Il che detto, e dagli due consentito, più perchè il Magnifico di dire non si rimanesse, se essi il ricusassero, che perchè lo stimassero a niun bisogno; esso così cominciò a parlare.

III. Quello, che io a dirvi ho preso, è. M. Ercole, se io dirittamente stimo, la particolar forma e stato della Fiorentina lingua, e di ciò, che a voi, che Italiano siete, a parlar Toscanamente fa mestiero; la qual somma, perciocche nelle altre Lingue in più parti si suole dividere, di loro in questa partitamente, e anco non partitamente, sì come ad uopo mi verrà, vi ragionerò. (3) E per incominciar dal Nome, dico, che sì come nella maggior parte delle altre Lingue della Italia; così eziandio in quella della Città mia, i nomi in alcuna delle vocali terminano, e finiscono sempre: si come paturalmente fauno ancora tutte le Toscane voci, da alcune pochissime in fuori. -

IV. E questi Nomi altro che di due generi non sono del maschio, e della femmina (4). Quello che da' Latini Neutro è detto, ella partitamente non ha; si comenon hanno eziandio le altre Volgaria e come si vede la lingua degli Ebrei nonavere; e come si legge, che non avea quella de Cartaginesi negli antichi tempi altresi. Usa tuttavia gli due nella guisa, che poi si dira, e di loro se ne serve in quella vece. Ne maschi il numero del meno

più fini snole avere.

V. Perciocche egli e nella I termina, che proprio fine è della Toscana in alquante di quelle voci, che Nomi propriamente si chiamano, Neri, Geri, Rinieri, (a) e simili (percioochè quell' delle Ramiglie, che così fiuiscono, Elissi, Cavalcani, Buondelmonti, sono tolti dal Numero del più, e non da quello del magao (5).

VI E nello O; cheè nondimeno comunemente fine delle altre Lingue Volgari (6). VII. Termina eziandio nella E, nella quale tra gli altri generalmente hanno fi e que Nomi, che o maschi o femmina. o pure neutri, che essi sieno, nel secondo lor caso, di una sillaba crescono nel Latino. Amore, Onore, Vergine, Margine, e questo che io Genere novellamente chiamo, e somiglianti (7). Il qual fine, quantunque ragionevolmente così termini per ciò che usandosi Volgarmente una sola forma, e qualità per tutti i casi, meglio fu il pigliar quel fine, che a più casi serve nel Latino, che quello, che serve a meno: nientedimeno hanno gli Scrittori alcuna volta usato eziandio il fine del primo caso; sì come fe' Dante, che disse Grando, e il Petrarca, che disse Pondo, e altre; e il Boccaccio, che Spirante Turbo disse. Oltrache si è alcuna volta detto Imago, e Image da' migliori Poeti. Ma tornando alle voci del Maschio, egli

<sup>(</sup>a) Così Ceseri, Noteri, ec.

Quando verra lor nemica Podesta
VIII. Nell' U niuno Toscano Nome

inferno:

VIII. Nell' O niuno Toscano Nome termina, fooriche Tu, e Gruz; la qual voce così si dice nel numero del più, come in quello del meno, la Gru, le Gruz: la Virtù, e le Virtù, che si dicono, e dell'altre non sono voci compiute (8). Matuttavolta, in qualunque delle Vocali cada il numero del meno nelle voci del Maschio, quello del più sempre in I cade. Detto che così chhe il Magnifico, per picciolo. spazio fermatosi, e poscia passare ad altro volendo; mio Fratello così prese a dire: Egli

non si pare, che così sia, Giuliano, come voi dite; che nello I tutti i nomi del Maschio forniscano, i quali nel numero del più si mandan fuori, ahmeno nei Poeti: conciossiecosachò si legge:

Togliendo gli anima', che sono in ter-

e ancora.

Che v'eran di lacciuo' forme si muove; dove si vede, che Anina, e Lacciuo'sono voci del numero del più; e nondimeno nello I non forniscono. E similmente in ogni Poeta ve ne sono delle altre, e in questi medesimi altresi. Dunque, affinechè M. Ercole a questi versi, o ad altri a questi simili avvenendosi, non istea sospeso; scioglietegli questo picciol dubbio, e fategliele chiaro. Perche il Magnifico, a queste parole rispondendo, così disse: Queste voci, M. Ercole, che ora il Bembo da Dante, e dal Petrarca ci reca, voci intere non sono; anzi son fatte tali dalla licenza de' Poeti. La quale da questa parte nondimeno è leggiera; che il tor via di loro le due ultime lettere, niuna disparutezza si vede che genera; e peravventura direbbe alcuno, che vi si giugne, e accresce vaghezza, così facendo. E io vi ragionava delle intere, che in queste due Animali, e Lacciuoli sono, delle quali le due ultime lettere sono si deboli, che poco perdono, se pure non acquistano, le dette voci da questo canto. E sono tuttavia di quelli, che

nella scrittura incute vogliono-che si lievidi loro, anzi si lascino intere; quaittuque
poscia; leggendo il verso, così le mandan
fuori, come voi fatto avete. Il che, si fa
medesimamente in quelle voci, che contre Vocali finiscono; le quali tutte interamente si scrivono; e nondimeno alle volte
si leggono, e profferiscono non intere. Il
Non'era vinto ancora Montemalo

Dal vostro uccellatojo; che come è vinto Nel montar su, così sarà nel calo:

e ancora:

Lasciala tal, che di qui a mill'anni Nello stato primajo non si rinselva.

Ne solo Dante, ma gli altri Toscani Poeti ancora questa licenza si presero in altre così fatte voci (a) Niuna licenza; disse allora a ciò frammettendosi M. Federigo, che nuova fosse, si presero i vostri Poeti, Giuliano, nel così fare, come avete detto : perciocchè vie di lor prima i Provenzali così facevano, che Gioja, Noja essi senza la vocale ultima scriveano; e di nua sillaha essere la ne facevano. È ciò usavano in quelle voci, che da noi con le tre vocali, nella detta guisa favellando, si mandan fuori. Il che da essi togliendo, si come da' loro Maestri, disse Lupo de gli Uberti: in un verso rotto delle sue canzoni così. Ch' altra gioja non m'è cara;

<sup>(</sup>a) Animali, anima

e il Re E 120 in un altro :

Per meo servir non veggio

Che gioja mi se n'accrescu;

e il Boccaccio in uno intero delle sue ballate medesimamente così:

Onde'l viver m'e noja (a); ne so morire.

E delle altre voci ancora dissero i nostri Poeti di questa maniera:

Ecco Cin da Pistoja (b), Guitton d' A.

rezzo,

e simili. E questo detto, si tacque. Di che il Magnifico dopo altre parole; sopra ciò da lui; e da mio fratello dette, che il dire di M. Federigo raffermavano, nel suo ragionar si rimise, così dicendo.

TX Nelle voci della femmina, il namero del meno nella A, o nella B, quello del più nella E, o nello I, suole fornire, con una cotal regola, che porta che tutte le voci finienti in A nel numero, del meno, in E finiscano in quello del più, e le finienti in E in quello del meno, in I poi finiscano nell'altro: levandone tuttavolta la Mano, e le Mani, che fine di Maschio ha nell' un numero e nell'altro; e alquante voci, che sotto regola non istanno, tolte così da altre Lingue, Dido,

<sup>(</sup>a) noja, no'

<sup>(</sup>b) Pistoja, Pisto.

Saffo, e simili (9). E se in questa voce Fromda il numero del più ora la E, e quando lo I aver si vede per fine ; e percio, che ella in quello del meno i due fini dettivi della A. e della E. ha medesimamente: perciocche Fronde non meno che Fronda si legge nel primier numero. E a tal condizione sono alcune altre voci . Ala, Arma, Loda . Froda : perciocchè e Ale . e Arme. e Lode, e Prode si sono eziandio nel numero del meno dette. In maniera che diro si può terminatamente così : che tutte quelle voci di femmina, che in alcuno de' due numeri due di questi fini aver si veggono, di necessità i due altri hanno eziandio nell'altro; comeche non ciascuno di questi fini sia in uso egualmente o nella piosa o nel verso : levandone tuttavia quelle voci, che per accorciamento dell'ultima sillaba, che si gitta, così nel numero del più come in quello del meno si dicono le prose, la Città, le Città, di cui sono i diritti, la Cittate, le Cittati, che dire si sogliouo alle volte nel verso. Nel qual verso ancora mutano i Poeti le più volte la T consonante loro ultima nella D, Cittade, e Cittadi dicendo. Il che tutto addiviene medesimamente in moltissime altre voci di questa maniera, e in alquante ancora, che di questa maniera non sono, e sono cosi del maschio, come della femmina. Matre. Patre, che Madre, e Padre si dissero; e Piè, in vece di Piede, e di Piedi, e ale

tre. Le voci poi, che sono del Neutro nel Latino, e io dissi, nel Volgare non aver proprio luogo, l'articolo e il fine di quelle del maschio servano nel numero del meno. In quello del più usano con l'articolo della femmina un proprio e particolare loro fine; che è in A sempre, e altramente non giammai. Con la qual regola si vede, che parlò il Boccaccio, quando e' disse: Messo il capo per la bocca del doglio. che molto grande non era; ed oltre a questo, l'uno delle braccia con tutta la spalla; e non disse l'una delle braccia, o altramente. Ne dico io ciò, perche tutti quelli Nomi , che sono nel Latino neutri, usino di sempre così fare nel Toscano, che no'l fanno: conciossiecosache moltissimi di loro la terminazione, e l'articolo delle voci del maschio ritengono in amendue i numeri, sì come sono, il Regno, il Segno, il Tormento, il Sospiro, il Bene. il Male, il Lume, il Fiume: e i Regni, i Segni, i Tormenti, i Sospiri, i Beni, i Mali, i Lumi, i Fiumi. Ma dicolo per ciò, che qualunque voce si dice neutralmente nel numero del più nella nostra Lingua; ella, quel tanto a differenza delle altre usa, e serva continuo, che io dissi, le Fila, le Ciglia, le Ginocchia, le Membra, le Fata, le Peccata, e quella che una volta usò il Petrarca neutralmente nel Sonetto . che jeri M. Federigo ci recitò: ·

Di voga fera le vestigia sparse. Il che avviene ancora di molte di quelle di voci, che maschiamente si dicono nel La la tino, le Dita, le Letta, le Risa, e similit comechè elle vie più tosto della prosa sie ob no, che del verso. Di queste e di quelle il voci se molte eziandio maschiamente si di. conn i Letti, i Diți, i Vestigi, i Peccati, 1 è ciò più tosto da altre lingue tolto, che egli natia forma sia di quella della mia Città; il che da questo veder si può, che egli è più tosto uso del verso, che della prosa, e degli ultimi Poeti, che de'primieri: e ultimo chiamo il Petrarca, dopo l quale non si vede gran fatto, che sia veruno buon Poeta stato infino a' nostri tempi. Quantunque gli antichi Toscani un al- 9. tro fine aucora nel numero del più, inib segno del loro neutro, assai sovente usaro no nelle prose, e alcuna volta nel verso si come sono Arcora, Ortora, Luogora, Borgora, Gradora, Pratora, e altri. Ne solamente i più antichi, o pure Dante; che disse Corpora, e Ramora; dalla qual l voce si è detto Ramoruto; ma il Boccaccio ancora, che nelle sue Novelle e Lato-il ra, e Biadora, e Tempora disse. E que sto, che fin qui si è detto, può, come io avviso, essere a bastanza detto di que Nomi, i quali col Verbo posti in piè soli starpossino, e reggonsi da se, senza altro. Di quelli appresso, che con questi si pon-

19

gono, nè stato hanno altramente, dire si può, che le voci del maschio due fini solamente, hanno, lo O, e la E nel numero del meno, Alto, Puro, Dolce, Lieve, e lo. I in quello del più, Alti, Lievi; e quelle della femmina due altri, la A, e la medesima. E, che ad amendue questi generi è comune Alta, Pura, Dolce, Lieve nel numero, del meno; e la E, e lo I in quello del più, Pure, Lievi; levandone la voca Pati, che così in ciascun genere, e in ciascun caso, e in ciascun numero si disse, comechè Pare si sia alcuna volta detto da Poeti nel numero del meno.

X. E quelle ancora, con le quali si numera. i Due, che Duo si disse più spesso, e più leggiadramente uel verso; e le Due, e Tre, e Sei. e Dieci , che Diece più anticamente si disse, e Trenta, e Cento, e gli altri, i quali non si torcouo; comeche Dante torcesse la voce Tre, e Trei ne facesse nel suo Inferno (10). Ed è sovente, che nelle voci del maschio si lascia lo O, e la E nel numero del meno in que nomi, che la R v'hanno per loro ultima consonante, Pensier, Primier, e Amar, e Dur, che una volta disse il Petrarca, Miglior, Piggior; o in quelli, che per consonante loro ultima v'hanno la N. Van, Stran, Pien, Buon. E il vero, che Fier in vece di Fiero, e Leggier in vece di Leggieri, e Signor in vece di Signori; i quali tutti eziandio nel numero del più si son detti; o pure an20 DELLA VOLGAR LINGUA cora Peregrini, in vece di Peregrini, che

disse Dante :

Ma noi sem peregrin, come voi sete, non si direbbono così spesso nelle prose, come nel verso. Non si fa così nelle voci della femmina; che la A vi si lasci medesimamente: perciocche ella non vi si lascia giammai. Lasciavisi alle volte la E in quelle, che vhanno la L; e dicesi Debil vista, Sottil fiamma nel numero del meno; e lo I alcune poche volte in quello del più. Il Petrarca:

Con voce allor di si mirabil tempre. Ed è poi, che si lascia in quello del più eziandio la L nelle voci del maschio, e della femmina; si come la lasciò il medesimo Petrarea:

Qua' figli mai, qua' donne,
Furon materia a sì giusto disdegno?
e ancora:

De ta' due luci è l'intelletto offeso, e il Boccaccio, che disse:

Con le tue armi, e co' crude' roncigli: e ancora:

Ne', padri, e ne' figliuo'; in vece di dire crudeli, e figliuoli. Ne pur il medesimo O, di cui sopra si disse; ma ancora tutta intera la sillaba si lascia in questa voce Santo maschilemente detta: e in queste altre Prode, Grande: e più ancora, che la intera sillaba, in queste Belli e. Quelli vi si lascia; e in Cavalli la lasertò il Boccaccio, che disse Cava' nella sua Termandia.

seide. Comeche la voce Grande, troncamente detta, non più al maschio si da, che alla femmina. Nulla allo nontro si lascia di quelle voci, che con più consonanti empiono la loro ultima sillaha, Destro, Silvestro, Ferrigno, Sanguigno, e

somiglianti.

XI. Mutasi alcuna volta della voce Grave la vocal primiera, e fassene Greve nel verso (11). Dannosi oltracciò, per chi vuole, in compagne di tutte queste, e simili voci quelle ancora, che da' Verbi della prima maniera si formano: sì come si forma Impiegato, Disagiato, Ingombrato, alquante delle quali usarono gli Scrittori di accorciare nelle rime, un altro fine dando loro: Perciocchè, in vece di questa Ingombrato, che io dissi, e Sgombrato, che si dice, essi alle volte dissero Ingombro, Sgombro : e in vece di Macerato, Macero, e di Dubbioso Dubbio e di Cercato Cerco. e di Separato, Sevro; sì come quelli, che Severare, in vece di Separare dicevano, e nelle prose altresì, e Sceverare, e Disceverare ancora più anticamente; e di Inchinato', Inchino, e peravventnra delle altre; e i Prosatori parimente, che ancora essi Cerco, e Desto, e Uso, e Vendico, e Dimentico, e Dilibero, in vece di Cercato, e Destato, e Usato, e Vendicato, e Dimenticato, e Diliberato dissero. Il che fecero gli antichi Toscani alle volte ancora nelle voci, che da se si reggono, Santa,

e Infertà (a), in vece di Sanità , e Infermità dicendo. Lasso, e Franco, e Stanco, e peravventura delle altre, in-vece delle compiute, sono così in usanza; che più tosto propriamente dette pajono, che altramente. Usarono nondimeno i detti Antichi alcune di queste voci pure in luogo di voci; che da se si reggono, sì come Caro, in vece di Carestia: che dissero: Nel detto anno in Firenze ebbe grandissimo caro: e somigliantemente dissero, Scarso di vittuaglia, in vece di Scarsità: e Facendo Molesto alla Città, quando crescea, e Che infino a que tempi stavano in molte dilizie, e morbidezze, e Tranquillo, in vece di dire , Molestia , e Tranquillità ; e quelle , che pare più nuovo, Per lunga Dura, in vece di Per lunga durata, alcuna volta si disse. Usarono eziandio alquante di queste voci, in luogo di quelle particelle, che a' Nomi si danno; e per casi, o per numeri, o per generi non si torcono : sì come si vede non solo ne' Poeti, che dissero: "

Qui vid' io gente, più ch' altrove, troppa, in vece di dire, troppo più, che altrove; e ancora:

Quella, che giva intorno, era più molta; in vece di dire molto più; ma ne Prosatori aucora Giovan Villani: Perlaqualeora i Lucchesi furono molti ristretti, e aflitti;

<sup>(</sup>a) Santà, e infertà Saintennismi

e il Boccaccio. Ma veggendosi molti meno. che eli assalitori, cominciarono a fuggire: il che ora; popolarescamente ragionando. si fa tutto giorno. Ne manco aucora, che essi non ponessero alle volte di queste voci co I fine del maschio, dandole nondimeno a reggere a voci di femmina; si come pose il Brecaccio, che disse: E subitamente fu ogni cosa di romore, e di pianto ripieno; e altrove : Essendo freadi grandissimi , e ogni cosa pieno di neve. e di ghiaccio. Dove si vede, che quella voce Ogni cosa si piglia in vece di Tut to , e perciò così si disse Ogni cosa pieno , come se detto si fosse Tatto pieno. Avea queste cose ragionato il Magnifico, e tacevasi, forse pensando a quello, che dira appresso doveva. A cui M. Federigo, veggendolo star cheto disse. .

XII. lo nou so già, se voi, Giuliano, parte de Nomi essere vi credete quella, che chiamaste jeri Articoli, del Signorso ragionaudoci, di cui si disse; Il. La, Li, Le, gil istui (12.) Conciossecosache essi, senza i Nomi, avere luogo nou pússono in modo alcuno: ne i Nomi, per la maggior parte, in piè si reggono senza essi.

XIII. Ma comeche ciò sia, che poco nondimeno importa, voi non potete dei Nomi avere a bastanza detto, se degli Articoli eziandio non ci ragionate quello, che dire sene può; e bene è, che M. Ereole intenda (13).

XIV. Ne solamente degli Articoli; ma ancora di quelli, che segni sono di alcuni casi e alle volte senza gli Articoli si pongono, e talora insieme con essi: Di Pietro , A Pietro , Da Pietro : Del Fiume . Al Fiume , Dal Fiume; de' quali alcuni, senza dubbio, Proponimenti mostra che sieno più tosto, che segui di caso (14). ll che comunque si prenda, che medesimimente di molta importanza non può esere, gli usi nondimeno di loro, e ledifferenze non sono peravventura da essere addietro lasciate di questi ragionamenti. Dunque non si lascino, disse il Magnifico; se pare, M. Federigo, così a voi, il che pare eziandio a me: e un poco fermatosi, seguito.

XV. È l'articolo del maschio nel numero del meno, quando, la voce, a cui esso si dà, incomincia da leitera, che consonante sia, quello, che voi diceste II; e quando da vocale, Lo: il quale nondimeno si vede alcuna volta usato eziandio dinauzi alle consonanti; e più spesso da più antolit, che da meno (15).

XVI. Suole tuttafiata questo Articolo dinanzi alle vocali lasciare sempre addietro la vocale sua, E ardore, L'errore; sì come quello altresi la sua dopo le vocali, Da'l Cielo, Co'l Mondo, Su'l Finne, Inverso'l Monte (16). Usa eziandio l'Articolo della femmina, che è quell'uno, che, voi dioeste La, nel numero del meno me-

desimamente lasciare addictro la vocal sua; quando la seguente voce incomincia da vocale: L'onda, L'erba, e simili. E avviene, alle volte, che, essendo questi due Articoli del maschio, e della femmina dinanzi a vocal posti cessi ora ne mandan fuori la detta vocale, Lo 'nganno, Lo 'nvito, La 'ngiuria , La 'nvidia ; ora oltracciò ne mandan fuori ancor la loro; e in vece delle due scacciate, ne pigliano una di fuori: la qual nondimeno è sempre la E, L'envio. L' envoglia, nel verso, in vece di dire La invoglia, Lo invio. Nel numero del più è l'Articolo del maschio I dinauzi a consonante, I buoni, I rei, e alcuna volta Li. usato solamente da Poeti, e da migliori Poeti più rade volte. Dinanzi a vocale è il detto articolo Gli, Gli Uomini, Gli Animali. È il vero, che quando la voce incomincia dalla S dinanzi ad alcun' altra consonante posta, o pure dinanzi la V. che in vece di consonante vi stia, così ne più nè meno si scrive, come se ella da vocale incominciasse, Gli sbanditi, Gli scioechi, Gli scherani, Gli sgannati, Gli sventurati. Nelle quali voci medesimamente al numero del meno Lo, e non Il, è richiesto, così nel verso, come nelle prose ; che non si dirà Il spirito , Il stormento; ma Lo spirito, Lo stormento, e così gli altri.

XVII. Questo stesso nell' un numero, e nell'altro è stato ricevuto ad usarsi do-

po la particella Per, Per lo petto, Per gli fianchi (17).

XVIII. Usasi l'uno ancora dopo la come Messere, che si dire Messer lo Frate.

ce Messere, che si dice Messer lo Frate, Messer lo Giudice (18),

XIX. Ed è da sapere, che questo mel desimo Lo. dinanzi ad altre consonanti a che alla & accompagnata .; come si disse . il Petrarca non diede mail, se non a voci di una sillaba (19). Di quelto poi della femmina, che è questo Le, niente altro si muta, se nen che dipanzi alle voci, che da vocale hanno principio, qui sempre si lascia di lei addietro la vocal sua; come io dissi che nel numero del meno si faceva. Ma tale volta si lascia, e ciò è nel verso bene spesso; e tale altra non si lascia, il che si fa per lo più nelle prose. ... XX. E tuttavia da sapere, che nelle medesime prose la consonante di questi due Articoli si è raddoppiata da gli Anti-

modesime prose la consonante di questi due Articoli si è raddoppiata da gli Antichi quasi sempre; e ora si raddoppia dai Moderni fiell' un numero, e nell'altro; quando essi hanno dinanzi a se il segno del secondo caso: Dell' uomo, Della doma, Della uomini, Delle donne; quanta tunque l' usanza abbia, possia voluto, che Delli uomini; o quando essi v' banno le particelle A, e. Da, o accora la Ne, quando ella stanza, e luogo dimostra; o pure alcuna volta eziandio la particella - Coa, di

eui nondimeno la consonante ultima nella L, che si piglia, si muta (20).

XXI. Tuttoche la particella A, che Ad eziandio si dice, è cagione, che ancora ad altre voci, è non pur agli Articoli, la consonante molte volte si raddoppia, a eui ella sta dinanzi, sì come è Lui, che Altai sì dice; e. Ciò, Accò, e. Sc., Asse: (e questo ultimo più si legge nelle antiche, ohe nelle nuove scritture) e delle altre; e Affettare, e simili (21). Ma queste; che ne. Verbi si raddoppiano, o nelle voci nate da loro, ancora ne versi hanno luogo.

XXII. Usasi ciò fare eziandio con la particella Ra, che Raccogliere, Raddoppiare, Rafforzare, Rappellare, e degli altri si leggono (22). E questo non. per altro si fa , se non perche alla Particella Ad , quando ella à' Verbi si dà , Arcogliere, Addoppiare, Afforzare, Appellare, si giugne la R, e fansene le dette voci. Onde ne viene, che quando si disse Ricogliere, il C non si raddoppia: conciossiecosache alla voce Cogliere la particella Ri si dà, che dal Re Latino si toglie, e non alla voce Accogliere; la quale R tuttavia si preude da questa medesima Ri, e tauto è a dire Raccogliere , quanto sarebbe Riaccogliere, e così le altre. Altri Articos li che del maschio e della femmina la Volgar Lingua non si vede avere. Di quesa Articeli, quello del maschio nel nume-

fa per abbreviamento di queste voci , De t malvagi. De i rei; levandone l'una vocale, che vi sta oziosamente.

XXIII. Oltrache alcuna volta eziandio il segno medesimo si leva via di questo secondo caso; si come levò il Boccaccio. il quale nelle sue prose disse: Al colei grido, Per lo colui consiglio, Per lo costoro amore, e altre (23); e Dante che nelle sue Canzoni fe':

Che'l tuo valor, per la costei beltate,

Mi fa sentir nel cor troppa gravezza: e il Petrarca, che disse medesimamente nelle sue:

Il manco piede

Giovinetto pos' io nel costui regno.

Il che si usa di fare con questa voce, Altrui, assai sovente: Nell' altrui forza, Nelle altrui contrade; ma molto più con queste altre due, Cui, e Loro, che con alcuna altra: Il cui valore: I cui amori: Onde fosti, e cui figliuolo: Del patre lo-To: Alle lor donne: Co' loro amici.

XXIV. Quantunque non solamente in queste voci, che in luogo di nomi si pongono, Colui, Costui, Loro, Coloro, Cui, Altrui, e somiglianti, è ita innanzi questa, usanza di levar loro il segno del secondo caso; ma eziandio ne nomi medesimi alcupa fiata; sì come si pare in queste parole, del Boccaccio: A casa le buone femmine: In casa questi usurieri, in lnogo di dire: A casa delle buone femmine, e di questi

usurai; e Non che la Dio merce ancora non mi bisogna così fare; e altreve : Peco prezzo mi parrebbe la mia vita, a dover dare per la metà diletto di gaello, che con Guiscardo ebbe Gismonda, in vece di dire: La merce di Dio, e la metà di diletto; e come ora ne nostri ragionamenti tutto di si vede, che diciamo. Ne pure il segno solo del secondo caso si toglie sovente a quella voce Loto, come io dissi : ma quello del terzo ancora: Diede lor credere : Foce for bene; e a quell'altra Altrui: Io stimo; che egli sia gran senno a pigliarsi del bene, quando Domeneddio no manda altrui; della qual licenzia, e uso tutte le rime si veggono, e tutte le prose ripiene (24)

XXV. Potrei, oltre a questo, di un altro uso ancora della mia Lingua d'intorno al medesimo Articolo, quando egli al secondo caso si da, non più del muschio che della femmina, ragionarvi (25); il quale è, che alle volte si pon detto Articolo con ; alquante voci ; e con alquante altre non si pone: Il mortajo della pietra: La Corona dello alloro: Le colonne del porfido; e d'altra parte: Ad ora di mangiare: ed ... essendo arche grandi di marino: ed Essi eran tutti di fronda di quercia inghirlandati, che disse il Boccaccio; e dirvi sopra esso, perchè è, che egli all' une voci si) dia; e all'altre non si dia; e come saper. si possa questa distinzion fare ne' nostri ra-

gionamenti. Ma ella è assai agevole a scorgere, e peravventura non fa mestiere di porla in quistione. Auzi si fa, disse incontanente mio Fratello, e puovisi errar di leggiere: e dicovi piu, che radissimi sono quelli, che non vi pecchino o questi tempi. Perciocche assai pare a molti verisimile . che così si possa dire, Il mortajo di pietra, come della pietra, e Ad ora del mangiare, come di mangiare, e così gli altri. Perciocche, acciocche, M. Ercole non vi, possa errer prendere, sponetegliele in ogni modo. Al quale il Magnifico rispose, senza dimora, che volentieri, e disse. La ragione della differenza . M. Ercole , brievemente è questa : che quando alla voce, che dinanzi a gueste voci del secondo caso si sta, o dee stare, delle quali essa è voce, si danno gli Articoli, diate eriandio gli Articoli ad esse voci: quando poi a dei gli Articoli non si danno, e voi a queste voci non gli diate altresi; si come in quegli esempli si diedero, e non si diedero, che si son detti; e parimento in questi altri . Nel vestimento del cuojo . Nella casa della paglia, e Con la scienza del maestro Gherardo Nerbonese, che disse il Boccaccio, e alla miseria del maestro Adamo, che disse Dante, e tra le chiome dell' or, che disse il Petrarea; e Guido Giudice ancor disse più volte , Il vello dell'oro; ma il vello d'oro pon mai ; e così ancora , Bionde come fila

32 DELLA VOLGAR LINGUA d'oro, e In caso di morte, e Me Uomi d'arme e Che ella n'e divenuta femmina di mondo, e molte altre voci di questa manicra. E perciò All ora del mangiare, e Ad ora di mangiare: Le immagini della cera, e Una immagine di cera, nel medesimo Boccaccio si leggono, e infinite altre cose coà si dissero da' buoni, e regolati Scrittori di que's secoli, che rade volte uscirono di queste leggi. Le quali tuttavia da' Poeti non si servano così mi-mutamente, anzi si tralasciano senza ris-

guar-lo.

XXVI. E oltracció non hanno luogonelle voci de Nomi, che propriamente si dicono, e di quelli, che a luoghi si danno altresi (26) Quantunque non solamente nelle voci del secondo caso; ma eziandio in altre voci, e altramente dette, ciò, che io dissi, si fece assai sovente : che si disse : Come la neve al Sole, e Come ghiaccio a Sole. Il che più spesso ancora si vede avvenire di queste secondo modo, nel quale non si pon l'Articolo; e specialmente quando le particelle Da, e In, movimento dimostranti, si danno alle voci: Che venir possa fueco da cielo, che tutte v' arda, e Recatosi suo sacco in collo, e somiglianti. Nelle quali parole, ancora questo medesimo dire, Recatosi suo sacco, più tosto, che Il suo sacco, pare che abbia più di leggiadria in se; che di regola, che dare vi se ne potesse. Il che si vede .

che parve eziandio al Petrarca, quando e' disse:

I' dicea fra mio cor, perchè paventi? più tosto, che Fra 'l mio core. Ma lasciando ciò da parte, avviene, oltra le dette cose, che quando alle parti del corpo, o pure al corpo, le dette particelle, o ancora la particella Di si danno; eziandiochè l' Articolo si dia alla voce dinanzi ad esse posta, egli poi non si dà alle dette parti; auzi si toglie il più delle volte: Gittatogli il braccio in collo: Le mise la mano in seno: Levatasti la laurea di capo: Egli mi trarrà l'anima mia di corpo: Essendo a lui il calendario caduto da cintala: e qui disse il Boccaccio Da cintola, si come si direbbe Da lato.

XXVII. Ma passiamo a dire di quelle voci, che in vece di Nomi si pongono, Io, Tu, e gli altri (27). De' quali questi due nel numero del meno, e negli altri loro casi; perciocchè a questa guisa detti sono nel primo; comechè lo, eziandio si I' disse nel verso; ogni volta che eglino dinanzi al Verbo si pongono vicini, e congiunti ad esso, nè segno di caso, o proponimento hanno seco alcuno; essi così si scrivono, Mi diede, Ti disse, finiensi nello I, se dopo 'l Verbo; medesimamente così , Diedemi , Disseti , Amarmi , Onorarti. Il che si fa eziandio qualora le voci, che in vece di Lui, e di Lei, e di Loro si pongono, delle quali si dira poi, Bembo Vol. XI.

giacciono tra'l Verbo, e loro, Darlomi, Farloti, Darallemi, Farolleti. Perciocche qualunque volta elle giacciono dopo essi, eglino nella E seu escon sempre, Darmolo, Fartelo, e Sassel ehi n'è cagion, cho disse il Petrarca; e tengasel bene a mente; e facciasegli buoni esso, e somiglianti. Dopo l' Verbo dissi; e quando essi sotto l'accento del Verbo si ristringono, ne altra voce sotto quello accento medesimo si sta dopo essi. Conciossiecosache quando essi altramente vi stanno, si scrive così e e fannosi terminare nella E, Me la die; Te gli tolse:

Ferir me di saetta in quello stato: Conchiuse, te essere solo colui, nel quale

la sua salute riposta sia:

Vommene in guisa d'orbo senza luce: Io ci tornerò, e darottene tante, ch' io 'th farò tristo. Quivi trapponendosi M. Federigo. E perchè, disse, è egli, Giuliano, che in quel verso del Petrarca, che voi allegato ci avete, Ferir me di saetta, si couvenga più tosto il dire Ferir me, che Ferir mi? Per questo, rispose il Magnifico. che in dissi, che il Me ha l'accento sopra esso, e non si regge da quello del Verbo; e in Ferirmi il Mi non l' ha, ma da quello del Verbo si regge. Ora perchè è egli, disse M. Federigo, che l' uno ha l'accento, e l'altro non l'ha come Voi dite? E perciò, rispose il Magnifico, che qualora ciò avviene, che si dica il Me, o il Te di maniera, che rispetto si abbia ad altrui, di cui eziandio convenga dirsi, egli si usa di por l'accento sopra 'essi in questa guisa, dal Verbo un poco scostandogli, e aspettandone quello, che segue, si come avviene nel detto verso:

Ferir me di saetta in quello stato.

Perciocchè rispetto si ha al Voi, che se-

gue, e si aspetta ad udire:

A Voi armata non mostrar pur l'arco. Che se ciò non avesse avuto a dirsi; Ferirmi, e non Ferir mè, si sarebbe detto. Si come eziandio dal medesimo Petrarca in questi versi:

Diti schietti soavi a tempo ignudi

Consente or Voi, per arricchir me Amore: si è rispetto avuto al Voi con la voce Me: e però e disse . Per arricchir mè . e non Arriechirmi. E questo detto, e ciascun tacendosi, egli nel suo ragionar rientrò, e disse. Cade sotto le dette regole eziandio il Se; il quale non solo nel numero del meno; come questi; ma ancora in quello del più medesimamente ha luogo. E il vero, che egli primo caso non ha come hanno questi; anzi tanta somiglianza hanno queste tre voci tra loro Me, Te, Se; che ancora qualunque volta qualunque si è l'una delle due primiere, o dinanzi, o dopo'l Verbo si truova posta con l'altra, o con questa terza tra'l Verbo, e lei; così si scrive quella che più lontana è dal Verbo, come l'altra: Io mi ti do in preda:

Ella ti si fe' incontro: lo son contento di darmiti prigione: Il suono, incomincia a farmisi sentire. Dartimi, o Farsimi, non si dicono: ma diconsi i detti in quella vece: Tu se' contento di darmiti prigione. e simili. Dissi tra 'l Verbo, e lei ; perciocchè qualunque volta tra lei, e il Verbo altro vi ha, la Si nella Se si muta; rimanendo nondimeno la dinanzi a lei . senza mutamento fare alcuno per questo, si come si muta nel Boccaccio, che disse : E questo chicche ti se l'abbia mostrato, e come tu il sappi, io no'l niego. Usasi medesimamente ciò fare, e servasi la regola già detta eziandio con queste due voci , che luogo dimostrano , Vi , Ci : Le acque mi vi pajon dolci: Queste ombre ti ci debbono essere a bisogno la state: e Pajonmivi dolci: ed Esserciti a bisogno altresì. Ma tornando alla somiglianza delle tre voci; dico, che in essa tuttavia una dissomiglianza vi ha, la quale è questa; che quando essi dopo'l Verbo si pongono. e sotto l'accento di lui, senza, da se averne , dimorano; il primiero , e il terzo di loro nelle rime e in I, e in E si son, detti; e veggonsi all' una guisa, e all'altra posti ne' buoni antichi Scrittori; ma il secondo a una guisa sola, cioè finiente in I, ma in E non giammai, Perciocche Dolermi , Consolarme , Duolmi , Valme , Dolersi , Celarse , Stassi , Fasse , si leggor no nel Petrarca; il che non si fa del

mecondo, che lo hanno sempre ed esso, e gli altri Antichi posto, come io dico, Consolarti , Salutarti , e non altramente. Il che pare a dir nuovo : che se mi si concede il dire Onorarme, perchè non debbo io poter dire eziandio Onorarte? Nondimeno l' opera sta, come voi udite: dico appo gli Antichi; che da' Moderni si è pure usato alcuna volta, per alcuno, il porlo eziandio in quel la maniera. È ancora da avvertire, che quando il terzo predetto si pone finiente in E, si ponga solo nel numero del meno; perciocche in quello del più lo I gli si convien sempre, Dansi, Fansi, e non Danse, o Fanse, che sarebbe vizio; solo che quando esso si ponesse dopo 'l Verbo, e avesse noudimeno l'accento da se, si come del Me, e del Te dissi, in questa guisa: Essi fecero sè, e gli altri arricchire. Dissi delle due primiere voci, che in vece di Nomi si pongono nel numero del meno: ora dico. che elle in quello del più, quando sono intere, niuna varietà fanno, ma così si dicono, Noi, Voi, per tutti i casi. Ma qualora esse la lettera del mezzo lasciano addietro; la prima ad un modo si scrive sempre così, Ne, o ne versi, che ella entri, o nelle prose; la seconda medesimamente ad un modo così , Vi , in tutti gli altri fuoghi; solo che o nella rima, quando ella sotto l'accento si sta del Verbo, che si pouga senza termine, nel qual luo-

go, secondochè alla rima mette bene. e Vi, e Ve parimente dire si può, Farvi, Darve; o pure quando ella si pon con questa particella Ne : perciocche in quel caso ella medesimamente in E finisce continuo: Mi vene dolsi: Mi vene sia doluta : la qual particella tanto ha di forza . che ancora con le altre già dette voci posta in E le fa finire similmente : Mene rendo sicuro: Tene do licenzia: Vi sene conviene. A volere ora intendere, quando le intere di queste voci usar si debbano. e quando le non intere, oltra quello, che detto si è, altro sapere non vi bisogna; se non che a qualunque guisa lo, e Tu, e a qualunque guisa Me, e Te aventi sopra se gli accenti si pongono, poniate Voi e Noi medesimamente: a quelle maniere poscia del dire , alle quali Mi , e Ti si danno, o pure Me, e Te, che da altri accenti si reggano, come io dissi, diate le non intere. E oltracciò, che si vede il Ci (u) in vece della Ne comunemente usarsi dai Prosatori: Noi ci siamo aweduti, che ella ogni di tiene la cotal maniera; e altrove: Egli non sarà alcuno, che, veggendoci, non ci faccia luogo, e lascici andare. Da' Poeti ella non così comunemente si vede usata, anzi di rado, e sopra tutti

<sup>(</sup>a) Ci in vece della ne: nos nosce.

dal Petrarca; il qual nondimeno la pose ne' suoi versi alcuna volta. Questo (i thttavia muta la sua vocale nella E, a quella guisa medesima, che del Vi vegnente Tu non cene potresti dal Voi si disse : far più, e somiglianti. Ora, il nostro ragionamento ripigliando, dico; che sono degli altri, che in vece di Nome si pongono, si come si pone Elli, che è tale nel primo caso, comeche Ello alle volte si legga dagli Antichi posto in quella vece, e nel Petrarca altresi ; e ha Lui negli altri nel numero del meno: la qual voce si è in vece di Colui alle volte detta e da' Poeti . sì come si disse dal Petrarca:

Morte biasmate, anzi laudate lui. Che lega , e scioglie ;

o pure:

Poi piacque a lui, che mi produsse in vita; e da Prosatori, si come si vede nel Boccaccio, il qual disse : Ma egli fe' Adamo maschio, ed Eva femmina; e a lui medesimo, che volle per la salute della umana generazione sopra la Croce morire, quando con un chiovo, e quando con due i piè gli conficca in quella. Nè solamente negli altri casi, ma ancora nel primo caso pose il Boccaccio questa voce in luogo di Colui, quando e disse: Si vergognò di fare al Monaco quello, che egli, sì come lui, avea meritato. Conciossiecosache quando alla particella Come si da alcun caso; quel caso se le dà, che ha la voce, con

<sup>(</sup>a) lui nominativo.

lo più, che nelle scritture ; comeche Dante ne ponesse l'una nelle sue canzoni : Quellino eziandio disse una volta Giovan Villani nella sua istoria, invece di quelli. Ma lasciando da parte quelle del maschio, ha Ella, che voce del primo caso è, similmente Lei negli altri casi sempre ; solo che dove alcuna volta Lei, in vece di Colei, si è posta altresì; come Lui, in vece di Colui, come io dissi : ed Elle ha Loro; dico nelle prose, nelle quali questa regola si serva continuo. Ma nel verso sì si leggono Ella nel numero del meno, ed Elle in quello del più, molte volte poste in tutti gli altri casi, dal terzo in fuori, e massimamente nel sesto caso; operandolo la licenzia de' Poeti più, che ragione alcuna, che addurre vi si possa. Di poco avea così detto il Magnifico; quando M. Federigo, ad esso rivoltosi, disse. Egli sì par bene, Giuliano, che la natura di queste voci porti, che Ella solamente al primo caso si dia, e Lei agli altri, come diceste usarsi nelle prose : ma si come si vede . e voi diceste ancora . che ne' Poeti si truova alle volte Ella posta negli altri casi , così pare, che si truovi eziandio Lei nel primo caso posta appo il Petrarca, quando e' disse :

E ciò, che non è lei,

Già per antica usanza odia, e disprezza. Conciossiecosachè al Verbo E solo il primo caso si dà e dinanzi, e dopo, come diède

il Boccaccio, che disse: Io non ci fu' io: e ancora: E so, che tu fosti desso tu: o pure io non intendo, come queste regole si stiano. Alle quali parole il Magnifico così rispose. Lo avere il Petrarca posto questa voce Lei co'l verbo E, non fa, M. Federigo, che ella sia voce del primo caso: perciocchè è alle volte, che la Lingua a quel Verbo il quarto caso appunto dà, e non il primo; il qual primo caso non mostra, che la maniera della Toscana favella porti, che gli si dia; sì come non gliele. dicde il medesimo Boccaccio, il quale neila novella di Lodovico disse: Credendo egli che io fossi te (a); e non disse, che io fossi tu, che la lingua no l' porta: e altrove: Maravigliossi forte Tedaldo, che alcuno intanto il somigliasse, che fosse creduto lui, e non disse, che fosse creduto egli. Tra le quali parole, se bene vi è il verbo Creduto; egli nondimeno vi sta nel medesimo modo. Nè vi muovano que' luoghi, che voi diceste: Io non ci fu' io, E so che tu fosti desso tu: perciocche in essi solamente la voce, che fa, si replica, e dicesi due volte; niente del sentimento mutandosi, nel quale primieramente si pone: lo non ci su' io: e Tu fosti desso tu; e come si replica eziandio in questo verso delle sue ballate :

<sup>(</sup>a) Ch'io fissi te, ciue che io fossi ciò, che si dice esser te.

Qual donna cantera, s' io non cant' io. Là dove in questi, Credendo egli, che io fossi te, e Che alcuno fosse creduto lui. e Ciò che non è lei, il sentimento della voce, che fa, si muta in altro; che lo, e Tu non sono una cosa medesima; nè Alcuno, ed Egli; nè Ciò ed Ella altresì. Oltreche in questo modo di dire, Ciò, che non è lei, il verbo E, ha quella medesima forza, che avrebbe Contiene, o Ha in se, o Dimostra, o somiglianti. E tanto è a dire, Credendo, che io fossi te, quanto che io fossi in te; e tanto che fosse creduto hii, quanto che fosse creduto esser lui. E primachè io di queste due voci Lui e Lei fornisca di ragionarvi, non voglio quello tacerne, il che si vede, che si usa nella mia Lingua; e ciò è, che elle si pongono alle volte in vece di questa voce Se, di cui dianzi si disse; sì come si pose dal Boccaccio in questo ragionamento: Essendosi accorta, che costui usava molto con un Religioso, il quale, quantunque fosse tondo, e grosso; nondimeno, perciocche di santissima vita era, quasi da tutti avea di valentissimo uomo fama; e stimo costui dovere essere ottimo mezzano tra lei, e'l suo Amante. Nel qual ragionamento si vede, che Tra lei, e'l suo Amante, in vece di dire Tra se e'l suo Amante, si è detto. Il che si usa di fare ancora nel numero del più alcuna fiata, si come si fece qui: Voglio, che domane si dica delle beffe, le quali o per amore

o per salvamento di toro, le Donne hanno già fatte a' lor Mariti. Ma tornando alla voce Elli, dico che sì come, aggiugnendovi due lettere, la fecero gli Antichi di una sillaba maggiore, e dissero Ellino; così essi, levandone le due consonanti del mezzo, la fecero di una sillaba e dissero primieramente Ei, ristriguendola ad esser solamente di una sillaba: e poscia E', levandole ancora la vocale ultima, per farne questa stessa sillaba più leggiera. Il che è usatissimo di farsi e nelle prose, e nel verso: dico nel numero del meno; quantunque ancora in quello del pjù ella si è pur detta alcuna volta dal Boccaccio: E appresso questo, menati i Gentiluomini nel giardino, cortesemente gli dimandò, chi e' fossero; e ancora: Come potrei io star cheto? e se io favello, e' mi conosceranno. Essi eziandio detto . Ei . nel numero del più, solamente da Poeti: la quale usanza tuttavia si vede essere ne' migliori Poeti più di rado. Resta, M. Ercole, d'intorno a ciò, che io di una cosa vi avvertisca; e ciò è, che questa voce Egli, non sempre in vece di nome si pone : conciossiecosache ella si pon molto spesso per un cominciamento di parlare, il quale niente altro adopera, se non che . si da con quella voce principio, e nascimento alle parole, che seguono, come diede il Boccaccio: Egli era in questo castello una Donna vedova; e altrove: Egli non

erano ancora quattro ore compiute. Pousi medesimamente molto spesso de inezzi parlari, come pose il me lesiano Boccaccio: Vedendo la Donna queste cose, conobbe, che egli erano delle aitre savie, come ella fosse: e il Petrary, che disse:

Or quando egli arde il cielo.

Dove si vede, che il così porla, poco altro adopera, che un cotale quasi legamento leggiadro e gentile di quelle parole, che senza grazia si leggerebbono, se si leggessero senza essa. E comechè questa voce ad ogni parlare serva; non si può perciò ben dire, qual parte di parlare ella sia, se non che si dà sempre al verbo; ed è più tosto per adornamento trovata, che per necessità. Tuttavolta lo adornamento è tale, e così l'ha la Lingua ricevuta per addietro, e usata nelle prose, che ella 'è ora voce molto necessaria a ben volere ragiopar Toscanamente. Nou la usa molto il verso così interamente detta: usala tronca più sovente, pigliando di lei solamente la prima lettera E; si come alle volte si piglia, quando in vece di nome si pone, come io dissi:

E' non si vide mai cervo, nè damma; e ancora:

Orso e' non furon mai fiumi, ne stagni. Il che non è, che alle volte non si dica ancora nelle prose: E' mi dà il cuore, e similmente. Ora, un poco addictro a dirvi aucora di queste due voci, che in veca di nomi si pongono, Etti, o peravventura Ello, ed Ella, ritornando; è da sapere. che elle si ristringono e fannosi più leggiere, e più brevi eziandio ad un'altra guisa in alcuni casi: ciò sono il terzo, e il quarto caso nel numero del meno, e il quarto in quello del più. Conciossiecosachè, in vece di Lui, si è preso a dire Li; e Le . in vece di Lei nel detto terzo caso : e Lo, e La nel quarto altres nel numero del meno; e così Li, e Le, in vece di Loro, nel quarto caso in quello del più. E questo Li dell' uno, e dell'altro numero parimente Gli si è detto: Diedeli. e Diedegli, in vece di dire, Diede a lui; e Diedele, in vece di dire, Diede a lei; e Presolo, e Presela e così le altre, che ussai agevoli a saper sono; o posposte, che elle siano al verbo, o preposte: Gli diede, Lo prese, e somiglianti. È il vero che questa voce del maschio del quarto caso nel numero del meno si dice parimente Il:

Cieco non già, ma faretrato il veggo; E oltracció, che a queste voci Il, e La, e Lo si leva loro bene spesso la vocale; quando hanno altre vocali innanzi, o dopo la loro: Si'l dissi mai in vece di dire, Se io il dissi: e Amor l'inspiri, in vece di dire, La inspiri; e o chi l'affreni, in vece di dire , Lo affreni.

Nè mostrerolti,

Se mille volte in su'l capo mi tomi, che disse Dante, e:

Che'l cor m'avvinse, e proprio albergo felse, che disse il Petrarca; e Dirolti, e Dicolti, e Vedetelni voi, che disse il Boccaccio. Volca il Magnifico, detto questo, passare a dire altro: e mio Fratello con queste parole a'suoi ragionamenti si trappose. E queste voci medesime, quando elle si mescolano con le primiere tre, si come mescola questa, Vedetelvi, e le altre, in qual modo si mescolano elle, che meglio stiano? Perciocche e all'una guisa, e all'altra dire si può; che così si può dire. Vedetevel voi, e lo te la recherò, e Tu la mi recherai, e Io gli vi donerò volentieri; e lo ve gli donerò e Se le fecero allo 'na contro, e Le si fecero: questo conoscimen: to, e questa regola, Giuliano, come si fa ella? o pure puossi egli dire a qual maniera l' uom vuole medesimamente, che niuna differenza, o regola non vi sia? Differenza vi è egli, senza dubbio alcuno, e tal volta molta, rispose il Magnifico: che molto più di vaghezza averà questa voce posta di un modo in un luogo, che ad un altro. Ma regola, e legge, che porre vi si possa, altra che il giudizio degli orecchi, io recare non vi saprei, se non questa : che il dire, Tal la mi trovo al petto, è propriamente uso della patria mia; là dove . Tal me la trovo . Italiano sarebbe più tosto, che Toscano: e in ogni modo meno di piacevolezza pare che abbia in se che il nostro; e per questo è egli perav-

DELLA VOLGAR LINGUA ventura men richiesto alle prose, le quali partire dalla naturale Toscana usanza di poco si debbono. lo, tornò qui a dire mio fratello , tauto credo esser vero, quanto voi dite, d'intorno a questa voce: ma egli mi risorge da un'altra parte di lei un altro dubbio, il quale è questo; che egli si truova ne' Poeti alle volte duplicata di lei la prima lettera, quando ella è consonante, Aprilla, Dipartille, in vece di dire, La aprì, e Le dipartl. Questo perchè si fa? O quando s' ha egli a fare più in un luogo, che in altro? Fassi, disse il Magnifico, ogni volta che ella, dopo'l Verbo in vocale finiente posto dall'accento di lui si regge, e il Verbo ha l'accento sopra l'ultima sillaba, Perciocchè, sì come ci ragionò jeri M. Federigo, l'accento posto sopra l'ultima sillaba della voce molto di forza si vede, che ha ; intanto che egli ne'versi di dieci sillabe, nella fine del verso posto, opera, che la sillaba, sopra cui esso giace, vi sta in vece di due sillabe; e basta per quella, che al verso manca naturalmente. Perchè, si come egli da questa parte dimostra la sua forza, bastando per una sillaba, che non v'è; così da quest'altra, quando alcuna

di queste voci vi si aggiugne, la dimostra egli medesimamente, raddoppiando sempre la consouante di lei, come diceste, pervitè la sillaba ne divenga niù piena Dalle, Sortille, e somiglianti, Nè solamen-

doppia in quel caso sempre la lettera consonante loro nel verso: anzi in quelle altre ancora, che si son dette, Mi, Ti, Si, e Ne, in vece di Noi detta, ora nel verso, e quando nella prosa questo stesso si vede avvenire. Perciocchè ne più ne meno nel verso, Fammi, Mostrommi, Stassi . Vedrassi vi si dice sempre; ed Etti . Faratti, Dinne, e Dienne nelle prose. Nè solo la consonante di queste tali voci si raddoppia; ma ancora la vocale loro primiera, quando ella in forza di consonante vi si pone nel Voi, che si dice Vi. Favvi, Sovvi, Puovvi, Dievvi, e somiglianti; tuttavia solamente nelle prose che nelle rime ciò non ha luogo. Raddoppiavisi medesimamente la consonante di queste due particelle del parlare Vi. Ci, o pure la vocale, che in vece di consonante vi sta : Ed Evvi, oltracciò , l'aere più fresco: e Porrovvi suso alcun letticello: e Hacci, Vacci, e simili. Appena avea così detto il Magnifico, che M. Federigo così disse. Egli è il vero, che quelle consonanti, che voi detto avete, si raddoppiano, Giuliano, a quelle voci donate, che si son dette. Ma io mi sono avveduto . che in alquante altre voci elle non si raddoppiano; il che si pare non solo in Dante, il quale e Quetami, Levami, disse; ma ancora nel nostro medesimo Boccaccio. che disse: Farane un soffione alla tua Bembo Vol. XI.

servente ; e altrove : Tu hai avuto da me ciò che desiderato hai; e Hami straziata, quanto ti è piaciuto; e ciò si vede in molti altri luoghi delle sue prose: e pure qui la medesima ragione vi è dell'accento, che è in quelle : e così detto, si tacque. che il Magnifico ricominciò in questa maniera. Egli vi è bene in quelle voci, che voi detto avete, e in altre somiglianti l'accento, che io dissi; ma egli non vi è in quel modo. Conciossiecosachè egli in queste voci non vi sta, sì come in ultima loro sillaba, anzi si come in penultima: perciocche Quetàimi, e Levaimi, e Faraine, e Hàimi, sono le compiute voci. Là dove in quelle, delle quali vi recai gli esempli, elle vi stanno, si come in compiute. E perciocchè, compiendole, come io ora fo, e fuori mandandolene, le consonanti raggiunte loro non si raddoppiano, che non si potrebbe dire, Quetaimmi, Ricorderaitti; e le altre; che bisognerebbe levarne l'accento del suo luogo, vuole l'usanza della Lingua, che elleno vi rimangano sole, e semplici, non altramente che se le voci si dicesser compiute. Il che si fa medesimamente della voce, di cui si ragionava: perciocchè, quando la voce, a cui ella si dà, è compiuta; la consonante di lei si raddoppia, come si dice. Vedesi in questi versi :

Come al nome di Tisbe aperse il ciglio Piramo in su la morte, e riguardolla, 11

Quando poi la voce non è compiuta, niente di lei si raddoppia, ma si lascia tale, quale ella è naturalmente. Vedesi in quesi, altro delle canzoni del medesimo Poeta: E s'altro avesser detto a voi, direlo.

Ne' quali due luoghi si vede, che perciocchè Riguardo è voce compiuta, si disse Riguardolla: allo ncontro, perciocche Dire non è compiuta voce, ma tronca, che la compiuta è Dirèi; fu di mestiero, che si dicesse Direlo: nè altramente si sarebbe potuto dire. Di tanto mostrandosi pago M. Federigo, così rientrò il Magnifico ne' suoi ragionari. lo posso oltracciò, M. Ercole, di questo avvertirvi, che usanza di mia Lingua è il porre questa medesima voce di maniera, che ella ad alcuno peravventura parer potrebbe di soverchio posta, si come può parere non solo nel Boccaccio, che disse: Dio il sa, che dolore io sento; dove assai bastava, che si fosse detto: Dio sa, che dolore io sento; e Quel cuore, il quale la lieta fortuna di Girolamo non avea potuto aprire, la misera l'aperse : e Molto tosto l'avete voi trangugiata questa cena; o pure: Come al Re di Francia per una nascenza, che avuta avea nel pelto. ed era male stata ourata, gli era rimasa una fistola; o pure in queste altre parole, nelle quali questa voce due volte vi si pare soverchiamente detta : Il che , come voi il facciavate, voi il vi sapete, e somiglianti ; ma ancora nel Petrarca , il qual disse: 3

E qual è la mia vita, ella sel vede: dove medesimamente, se egli detto avesse Ella si vede, si si pare, che egli avrebbe a bastanza detto ciò, che di dire intendeva , senza altro. Tuttavia egli non è così : che quantunque ciò che in questi luoghi si dice, dire eziandio, senza quella voce, si potesse, dico inquanto al sentimento degli scrittori; nondimeno quanto poi all'ornamento, e alla vaghezza del parlare, manifestamente veder si può, che ella non vi, è di soverchio posta; anzi vi sta di maniera, che non poco di grazia vi si arroge, così dicendo. E questo nelle altre voci Mi, e Ti, e Vi, parimente si fa; che si disse: Io mi rimarrò giudeo, come io mi sono ; e Deh che non ceni, se tu ti vuoi cenare; e Io non so se voi vi conosceste Talano. E sonra tutto nella Si, con la qual si disse: lo sono stato più volte già, là deve io ho vedute merendarsi le donne; e Io non so qual mala ventura gli si facesse a sapere, che il marito mio andasse jermattina a Genova; o ancora: O se io avessi avuto pure un pensieruzzo di fare qualunque s'è l'una di queste cose. Il quale uso passato parimente nel verso, fe', che Daute in molti de' suoi versi disse, come in questi: Bastavasi ne' secoli recenti:

Ma ella s'è beata, e ciò non ode: il che imitando il Petrarca medesimamente disse: Beata s'è, che può beare altrui; e altrove:

Ne so, che spazio mi si desse il Cielo. e somiglianti. Nè pure in queste voci solautente, ma ancora nelle particelle Ci, che Ce eziandio si disse, e nella Vi alcuna volta, e nella Ne molto spesso così si fece dal medesimo Boccaccio, che disse: Natural ragione è di ciascuno, che ci nasce, la sua vita, quanto può, ajutare; e ancora : Deh , se vi cal di me , fate , che noi cene meniamo una colà su di queste papere; e medesimamente : Intanto, che nè in tornei, nè in giostre, nè in qualunque altro atto di arme niuno v'era nell'Isola, che quello valesse, che egli; e parimente anenra: Avvisando, che questi accorto non se ne fosse, che egli fosse stato da lui veduto. Perchè sie bene, che voi, M. Ercole, eziandio a questi modi di ragionari poniate mente: e oltra questi ad un altro ancora sopra la medesima voce, che in vece di Lui, e di Lei, e di Loro, si pone molto usato dalla mia Lingua, che può parere peravventura più nuovo, il quale è questo : che quando a porre avete due volte seguentemente la detta voce dinanzi, o dopo 'l Verbo, a qualunque persona si danno esse voci, solamente che più che ad una non si diano; e iu qualunque numero esse a por s' hanno, o di qualunque genere, sempre nelle prose diciate a questa maniera Gliele, e altramente non mai-

## DELLA VOLGAR LINGUA

Il che si vede in questi ragionamenti del Boccaccio: Anzi mi pregò il Castaldo loro, quando io me ne venni; che se io n'avessi alcuno alle mani, che fosse da ciò, che io gliele mandassi; e io gliele promisi; e altrove: Paganino da Monaco ruba la moglie a M. Riociardo di Chinzica; il quale, sappiendo dove ella è, va, e diventa amico di Paganino: raddomandagliele, ed egli, dove ella voglia eliele concede; e altrove : Avvenne ivi a non guari tempo, che questo Catalano con un suo carico navicò in Alessandria; e portò certi falconi pellegrini al Soldano; e presentogliele. Ma perchè vi vo io di questo Scrittore esempli sopra ciò raccogliendo? Egli ne sono tutte le sue prose si abbondevoli , che mestier non fa il più ragionarne. Ma comechè io vi abbia gli esempli di questa usanza solo dal Bocçaccio recati ; non è tuttavia per questo, che ella incominciamento da lui avuto abbia; perciocche egli la trovò già vecchia. Conciossiecosache non pur Dante la ponesse nelle sue prose, o aucora Giovan Villani; ma eziandio Pietro Crescenzo (a) per tutti i libri del suo coltivamento della villa; e Guido Giudice di Messina per tutta la sua istoria della guerra di Troja la si spar-

<sup>(</sup>a) Crescenzo e Guido scrissero in latino.

gessero. Il qual Guido Giudice, comechè Ciciliano fosse, scrisse nondimeno Toscanamente : si come in quella età , che sopra Dante fu , nella quale esso visse, si potea. Fassi in parte questo medesimo, quando dopo la voce Gli si pon la Ne. che si dice, Gliene diedi, Gliene portarono, e somigliantemente. Ora più oltre passando, dico, che sono in vece di Nomi ancor Quelli, che si disse medesimamente Quei nel verso; e Questi, assai Toscanamente così detti nel numero del meno, e solamente nel primo caso; comechè Quei eziandio in quello del più si dica, e in ciascun caso assai sovente da Poeti; e alcona volta ancor Questi; ma tuttavia di rado, che poi si disse più spesso nelle prose. Più di rado si truova detto Quelli nel numero del più in esse prose. E Colui, che in ogni caso del numero del meno si dice: e Costui altresì: e servono in luogo degli altri casi a Quegli, e a Questi, che sono pur del primo, come io dissi. Ed è Costei, tuttavia non molto usato; che si disse alcuna rara volta Cotestui: quantunque Cotesti si dica aucora nel numero del più; e sono tutte voci del maschio, che altramente non forniscono; si come Quello, e Questo, e Cotesto sono voci del neutro, che anco non forniscono altramente. E dassi questa voce ultima Cotesti, e Cotesto solamente a coloro, e alle cose, che sono dal lato di colui, che ascolta. Ma Quello si duce alle volte ciò: Fammi ciò che tu vuoi; e Questo altresi: Oltre a ciò. Sopra ciò; la qual voce non pure neutralmente, ma ancora maschilemente, e femminilemente; e così nel numero del più, come in quello del meno, si è mello spesso detta dagli Antichi, che dicevano: Ciò fu il fortissimo Ettore, che disse Guido Giudice, e: Liò erano vaghissime Giovani, che disse il Boccaccio, e:

Ciò furon li vostri occhi pien d'amore, che Guido Guinicelli disse. Ma ternande alle voci Colui, Costai, è alcuna volta, che elle si danno alle insensibili cose, e Lui altresi, sì come si die in Pietro Crescenzo, il quale, ragionando di lino, disse: Nella costui seminazione la terra assai dimagrarsi, e offendersi si crede; e in Dante, che, di rena parlando, disse:

Non d'altra foggia fatta, che colei, Che fu da piè di Caton già soppressa; e nel Boccaccio, che disse: Lei di una

e nei Boccaccio, che disse: Let at una testa morta novellando. Perchè meno è da maravigliarsi, se Questi, c Quegli medesimamente si dà loro. El è oltracciò alcuna volta, che in luogo di Questo si dioe Esto da' Poeti; e ultimamente nella voce di femmina, Sta, in vece di Questa, non solo da' Poeti, ma ancora da' Prosstori; giunto tuttavia, e posto con queste tre voci, e non con altre, Sta notte, Sta mane, Sta sera. Perciocchè quando si dimane, Sta sera. Perciocchè quando si dice, Ista notte, Ista mane, Ista sera, ciò si fa per aggiunta dello I, che a queste cotali voci si suole dare; si come l'altrjeri M. Federigo ci disse. Comechè eziandio sta mattina dicesse il Boccaccio: Di questo di stamuttina sarò io tenuto a voi. Quivi M. Ercole, che attentamente ciò ascoltava, volendo il Magnifico seguir più oltre, disse. Deh a voi non gravi, Giuliano, che io un poco vi addomandi, come ciò sia , che voi detto avete, che Quello, Questo, Cotesto, voci del neutro sono? Quando e'si dice: Quel cane, Quell'uomo, e Questo fanciullo, e Cotesto uccello, e somiglianti; non sono elleno voci del maschio eziandio queste tutte, che io dico? Sono, rispose il Magnifico, ma sono congiunte con altre voci, e da se non istanno. E io di quelle, che da se stanno, vi ragionava, delle quali propriamente dire si può, che in vece di Nomi si pongono; il che non si può così propriamente dire di quelle, che l'hanno accanto. Si come sta da se solo Questi nel Petrarca:

Questi m' ha fatto men amare Dio:
nel qual luogo non si potrebbe dir Queto; e chi ciò dicesse, intenderebbesi Questa cosa, e non Amore, il che egli vuole, che vi s'intenda: si come in quella
medesima canzone s'intende Questo, in
luogo di Questa cosa, quando e' disse:

Ancor; e questo è quel, che tutto avanza;

Da volur sopra'l ciel gli avea dui'ali;

dove non si potrebbe dir Questi, che non ne uscirebbe il sentimento del Poeta, ma altro assai da esso lontano. Stette di tanto contento e pago M. Ercole; laonde Giuliano, seguitando, cosi disse. Sono medesimamente nel numero del più Costoro e Coloro, e Loro; la qual voce, in vece di Coloro, e di Quelli, e di Essi usa di por la mia Lingua in tutti i casi, fuori solamente il primo. E comechè Costoro paja voce, che si dia al maschio; nondimeno si vede, che ella si è data eziandio alla femmina Di queste voci tutte quelle, che alla feinmina comunalmente si danno, sono si semplici, che mestier non fa, che sene ragioni altramente; sì come sono Costei, e Colei, che a tutti i casi ugualmente si danno; nè si mutano giammai. Resta, che vi sia chiaro, che Lei in vece di Colei. sì come Lui in vece di Colui, del qual si disse, si è alcuna volta detto da nostri Scrittori. E ancora Esso voce di questa medesima qualità, la quale comeche regolatamente si muti e ne generi, e ne' numeri, che Esso, e Essa, Essi, ed Esse si dice, nientedimeno è alle volte, che il primiero ad ogni genere, e ad ogni numero serve : quando con altra voce di queste, o ancor di altre voci si pone, e ponsi innanzi: perciocchè e Con esso lui, e Con esso lei, e Con esso loro, e Sour esso noi, e Con esso le mani, e Lungh'esso la camera, medesimamente si dice, Toscauamente parlando; comechè Essalei eziandio si legga alcuna volta nelle buone scritture. Dicesi ancor Desso, e Dessa. per voce più espressa, e nelle prose, e nel verso. E appresso quest'altra voce Stesso, che dopo alcuna di quelle, che in vece di Nome si pongono, comechè sia, si pon sempre; e altramente non si regge. E quantunque usino i Toscani di dire Egli Stessi, più tosto che Egli Stesso; non percio si dirà ancora così Esso Stessi , ma Esso Stesso ; forse per la diversità de fini, che è in quelle voci, e non è in queste. E Altri nel primo caso del numero del meno, e di quello del più, e ha Altrui negli altri dell' un numero, e dell'altro : e diconsi amendue in voce di maschio sempre: comechè in sentimento possono darsi, sotto voce di maschio, eziandio alla femmina.

XXVIII. E Alcuno, che alcuna volta si è detto Veruno; ed è Niuno, e Nullo; che vagliono spesse volte quanto quelle, non solo nelle prose, che l'hanno per loro domestiche, e famigliari molto; ma alle volte ancora nel verso, nel quale più volentieri Nessuno, che Niuno, si come voce più piena, vi ha luogo (28) Vedesi elò in questo verso medesimo, di cui vi dissi:

I di miei più leggier, che nessun cervo, Fuggir com' ombra.

Ed è Qualche quello stesso; e questa in ogni genere, e in ogni numero ugualmente ha luogo. E ultimatamente Ii quale, voce, che si rende a ciascuna delle già dette, che in vece di Nome si pongono, e ancora ad altre; la qual voce si dice eziandio Che in ogni genere medesimamente, e in ogni numero. E questa Che neutralmente posta, si disse alcuna volta II che dal Boccaccio: Di che la Donna contenta molto si dispose a voler tentare. come quello potesse osservare, il che promesso avea; e ancora: Vi farei goder di quello, senza il che per certo niuna festa compiutamente è lieta. E appresso Chi nel primo caso; e ha Cui negli altri; le quali voci a ciascun numero, e a ciascun genere servono. Dissi ciascun genere . cioè del maschio, e della femmina: perciocchè in quella del neutro Che si dice in amendue i numeri. Quantúuque è alcuna volta, ma tuttavia molto di rado, che si truova Chi posto negli obbliqui casi; sì come si vede nel Petrarca, che disse :

Fra magnanimi pochi, a ch'il ben piace;

e ancora :

Come ch'il perder face accorto, e saggio; e nel Boccacio, il qual melesimamente disse: O ritornavi mai chi muore? Disse il Monaco st, chi Dio vuole; e altrove: Come il meglio si pote, per la villa allogata tutta la sua famiglia, chi qua e chi la, e quello che segue. Des queste trevoci, quando richiedendo si dicono, hanno semplice e brieve sentimento: Chi ti diede? Cui sentisti Che ti fece? Quando poi si dicono senza richiesta, elle si sciolgono, ciascuna per se, tale volta in due cotali. Colui il quale:

Chi è fermato di menar sua vita

Su per l'onde fallaci : • Colei la quale :

Se chi tra bella e onesta

Qual fu più lasciò in dubbio;

o Colui al quale: Per mostrare, che anche gli uomini sanno beffare, chi crede loro, come essi, da cui elli credono, sono beffati: o pure Quello che: Fa che ti piace, in vece di dire: Fa quello, che ti piace, E tale altra si sciolgono in questa sola Alcuno: Chi fa bene, e chi fa male; cioè: Alcuno fa bene, e alcun male; et ale altra in queste due, Alcuno il quale: E, chi fa bene; ed è, chi fa male; o pure in queste altre due, Ciascuno il quale: quale:

Chi vuol veder quantunque può natura. E questo Ciascuno, che si dice ancora ciascheduno, anticamente Catuno si disse, Ma queste due ultime un'altra volta si ristringouo in una sola, la quale ora è Chiunque, e ora Qualunque; tra le quali questa differenza ci ha, che Chiunque si

da se si regge:

Chiunque olberga tra Garonna, e'l monte; e Qualunque si dà alla qualità delle cosa delle qual si ragiona; e posta sola non si regge; ma conviene, che seco abbia la voce di quello, di che si fa il ragionamento:

A qualunque animale alberga in terra; o se non l'ha, non vi s'intenda. E come Chiunque maschilemente, e femminilemente si dice : così Cheunque neutrale sentimento ha in quella medesima forma; e tutte così nel numero del più, come in quello del meno si dicono. E appresso Tale, e Quale, non quando comparazione fanno; ma quando fanno partigione; l' una delle quali si dice alle volte in vece di Chi, sì come la disse il Boccaccio; Launde fatto chiamare il Siniscalco . e domandato qual gridasse, eioè Chi gridasse : si come allo 'ncontro Chi si dice alle volte, in vece di dir Quale. Il medesimo Boccaccio: La novella di Dioneo era finita; e assai le Donne, chi d'una parte, e chi d'altra tirando; chi biasimando una cosa, chi un' altra intorno ad essa lodandone, vi avean ragionato. E ancora, che l'una e l'altra si pon neutralmente; e vagliono quanto Alcuna cosa, e quanto, Qual cosa, sì come vale l'una appo il Petrarca:

Tal par gran meraviglia; e poi si sprezza,

e l'altra appo il Boccaccio: E come il vide andato via, cominciò a pensore qual far volesse più tosto. Viene esiandio a dir Tale alcuna volta, quanto Tale stato, e Tal condizione, o somigliante cosa; st come a dir viene pur nel Petrarca.

E or siam giunte a tale, Che costei batte l'ale.

Per tornar a l'antico suo ricetto: e nel Boccaccio ancora: Anzi sono io . per quello, che infino a qui ho fatto, a tal venuto, che io non posso fare ne poco, ne molto. Ed è altra volta, quando l'articolo vi si aggiugne, che Tale può, quanto Colui; e gli Tali, quanto Coloro; e gli Altrettali , quanto Quegli altri. Ed è Cotale, che val quanto Tale, più espressamente detta. Si come si dice Lotanto più espressamente, che Tanto: Oime, misera me, a cui ho io cotanti anni portato cotanto amore! Ma la voce Cotale si è alle volte posta, in vece della particella Cost dal Boccaccio: Ne fu perciò, quantunque cotal mezzo di nascoso si dicesse, la Donna riputata sciocca. Levasi a tutté queste voci, che si son dette, che in vece di Nome si pongono, le quali hanno la L nell'ultima foro sillaba, o sola, o raddoppiata, non solumente la vocale ioro ultima , o ancora una delle due L comunemente da tutti gli Scrittori; quando vogliono, o bene lor mette di levar la E, Tal, Qual, Quel, e simili nel numero del meno; ma eziandio alle volte tutta intera la sillaba in quello del più; e ancora più che intera la sillaba da Poeti, che Tu', in vece di Tali, e Qua', invece di Quali, e Que', in vece di Quelli, dissero: comeche questa ultima sia stata medesimamente detta da Prosatori.

XXIX. Ma passisi a dire del Verbo. nel quale la licenzia de' Poeti, e la libertà medesima della Liugua v'hanno più di malagevolezza portata, che mestier non fa a doverlovi in poche parole far chiaro (29). Il qual Verbo tuttoche di quattro mauiere si veda essere così nella nostra Lingua, come egli e uella Latina; conciossiecosache egli in alquante voci così termina, come quello fa; che Amare, Vulere, Leggere, Sentire da noi medesimamente si dice : non perciò usa sempre una medesima regola con esso lui. Anzi egli in queste altre voci due vocali solamente ha ne suoi fini, Ama. Vule, Legge, Sente; dove il Latino ne ha tre, come sapete.

XXX. Di questo Verbo la primiera voce uessun mutamento fa; se non in quanto Seggo eziandio Seggió si è detto alcuna volta da Poeti (a), i quali da altre Lingue più testo l'hanno eosì preso, che dalla mia; e Leggo, Leggio, e Veggo, e Veggo,

<sup>(</sup>a) Nun da' Poeti, ma da' Prosatori ancora.

Veggio , trapponendovi lo I, e Deggio altresi; la qual voce dirittamente , non Deggo, ma Debbo si dice; e Vegno. e Tegno, nelle quali Vengo, e Tengo sono della Toscana (30). Levaronne i Poeti alcuna volta in contrario di quelli la vocale, che propriamente vi sta; quantuaque ella, non come vocale, ma come consonante vi stia; e di Seguo fecero Sego, come fe' il Petrarca. E tale volta ne levarono la consonante medesima, da cui piglia regola tutto il Verbo; si come fecero M. Piero dalle vigne, e Guittone uelle lor canzoni, i quali Creo, e Veo (a), in vece di Credo, e di Vedo dissero; e M. Semprebene da Bologna, oltre a questi. che Crio, in vece di Credo, disse. Ne solamente di questa voce la vocale o la consonante, che io dissi; ma ancora tutta intera l'ultima sillaba essi levarono in questo verbo Vo in vece di Voglio, dicendo: il che imitarono, e fecero i Prosatori altresi alcuna fiata, Vedo, Siedo non sono voci della Toscana.

XXXI. Nella prima voce poi del numero del più è da vedere, che sempre vi si agginna lo I, quando egli da se non vi sta (31). Che non Amamo, Valemo, Leggemo i ma Amiamo, Valiamo, Leg-

<sup>(</sup>a) Crea, e Veo: Petr. Cre. Bembo Vol. XI. 5

giamo, si dee dire. Semo, e Avemo, che disse il Petrarca, non sono della Lingua; comecche Avemo eziandio nelle prose del Boccaccio si legga alcuna fista: relle quali si potrà dire, che ella non come natia. ma come straniera già naturata vi abbia luogo. Quando poscia lo I naturalmente vi sta, si come sta ne' Verbi della quarta? maniera, è di mestiero aggiugnervi la A in quella vece; perciocche Sentiamo, e non Sentimo , si dice.

· XXXII. Nella seconda voce nel nume ro del meno è solamente da sapere, che ella sempre nello I termina (32); se non; quando i Poeti la fanno alcuna volta nei-Verbi della prima maniera têrminare ezian : dio nella E; sì come fe' il Petrarca, che disse : .

Ahi crudo Amor, ma tu allor più m forme

A seguir d'una fera, che mi strugge, La voce, i passi, e l'orme.

XXXIII. Ed è oltracció da avvertire, che in quelli della seconda maniera non mostra, che questa voce si formi, e generi dalla prima, ma da se : conciossiecosache in Doglio, Tengo (a), e simili,

<sup>(</sup>a) Doleo , Teneo , Tenes , Tegno, Doles, Duoli, Doleas, Doglia, dogli, Tenes, tieni, teneas, tegna, tenghi.

LIBRO TERZO.

non Dogli, Tenghi; ma Dueli, Tieni, si dice (33):

XXIV. Nella qual voce, oltraccio, che il fine non ha con lei somiglianza; avviene ancor questo, che vi si aggiugne di nuovo una vocale; per empirelane di più quel tanto: Doglio, Duoli: Voglio, Vuoli: Soglio, Suoli: Tengo, Tieni: Seggo, Siedi (34).

XXXV. Posso, Puoi, e altri; comeche Vuoli più è del verso, che delle prose, le quali banno Vuoi, e più anticamente Vvogli (a): siccome anco Suogli (35). Le quali due voci , più che le altre , fanno ritratto pure dalla primiera : di che altra regola dare non vi si può, se non questa; che altre vocali, che lo 1, e lo V. non hanno in ciò luogo; é quest'altra, che nelle voci, nelle quali la A giace nella penultima sillaba, non entran di nuovo queste vocali , ne veruna altra ; che Vaglio, e simili non crescono da questa parte. Passa questo uso nella terza voce del numero del meno medesimamente continuo, ma più oltre non si stende; se non si stende in questo Verbo, Siede, nel quale Siedono, eziandio si legge; comeche Seggono più toscanamente, sia detta. Passa altresi nella quarta maniera . ma solamente , che io mi

<sup>(</sup>a) Vuogli, Vuoli, Vuoi,

XXXVI. E Ferisco, che fa Fiere e Fiede e Fie Chero, che fa Chiere; quantunque egli non pur come Verbo della quarta maniera; anzi ancora come della seconda Cherire e Cherere ha per voci senza termine, si come l'altrieri si disse (36).

XXXVII. Pongo, che delli terza maniera è, tra l'una, e tra l'altra si sta di queste regole: perciocchè egli nè Ponghi ha, nè Puoni per seconda sua voce, anzi ha Poni voce nel vero temperata, e gentile (37)

XXXVIII. Traggo d'altra parte due voci ha, Traggi e Trai detta più toscanamente, e ciò serba egli in buona parte delle voci di tutto 'l Verbo (38). Comechè egli nondimeno nello voci, uelle quali entra la lettera. R (a), nella seconda loro sillaba, raddoppiandonela. l'una e l'altra addietro lascia di queste forme.

XXXIX. Muojo dne voci ha di questa forma ; la seconda di questo numero, Muoi, e la terza di quello del più, Muojono: dalle quali tre voci ne vengono tre altre Muoja, e Muoji, e Muojano (39). Le rimanenti di tutto'l Verbo da Moro, che toscana voce non è, hanno forma.

XL. Di questa seconda voce, di cui si

<sup>(</sup>a) Trarre si dice, e non trare.

69

parla, levò il Boccaccio la vocale ultima, quando e' disse: Haiti tu sentito stamane cosa niuna? Tu non mi par desso; e poco dappoi; Tu par mezzo morto (40). La qual voce non da Pajo, che toscana è. ma da Paro, che è straniera, si forma. E il Petrarca non solamente la detta vocal ne levò: Vien in vece di Vieni. e Tien in vece di Tieni, e Sostien in vece di Sostieni; ma aucora talor quasi intera, e talor tutta intera l'ultima sillaba Toi in vece di Togli, e Cre in vece di Credi, e Suo in vece di Suoli, ponendo. Quantunque Toi eziandio dal medesimo Boccaccio si disse nelle novelle: Dunque toi tu ricordanza dal sere.

XLI. Levarono altresi della terza i miei Toscani la vocale ultima spesse volte, quando ella dopo la L, o dopo la N si pone, e la voce che la seguita si regge dall'accento medesimo del Verbo (41). Non dico già ne' Verbi della prima maniera, ne' quali la A, che è la vocale loro ultima, non sene leva giammai. Ma dico in quelli della seconda , o ancora della quarta, Duolmi , Suolti , Vuolsi , Vuolti , e Tiemmi , e Viemmi, e somiglianti. Comechè alcuna volta eziandio, quando la voce che segue, non si regge dall'accento del Verbo, ciò si vede che sì usarono i Poeti : Fier in vece di Fiere, e Chier in vece di Chiere, dicendo; e i Prosatori altresì, che Par e Pon, e Vien in vece di Pare, e Pone e Viene, DELLA VOLGAR LINGUA

dissero. Levarono in Puoite i Toscani Prosatori, che la intera voce è, tutta la sezzaja sillaba; e Può ne fecere, più al' verso lasciandolane; che serbandola a se; il qual verso nondimeno usò parimente e l'una e l'altra. Aggiunsonvene allo neontro un' altra i Poeti heae spesso in questo Verbo Ha, è fecerne Have (a), peravventura da Napoletani pigliandola, che l'hanno in bocca continuo.

XLII. Falla e Falle, che si legge parimente in questa voce, non sono di un Verbo medesimo, anzi di due; l' uno de quali della priva maniera si vede che è, Fallare (b); e tanto vale, quanto Mancare, e Non bastare; l'altro è della quarta Fallire, è pigliasi per Fare errore e inganno, è pecca, da cui ne viene il Falla (a). Così forma da se ciascuno la sua terza voce. da quella dell'altro separata e nella terminazione, e nel sentimento. Quantunque se pure si è egli, per alcuni, posto Fallire in sentimento di Mancare; ma Fallare. in sentimento di Mancare; ma Fallare in sentimento di Peccare, e di Errare non mai (c).

 <sup>(</sup>a) Have habet, siceome face facit.
 (b) Sp. fallare, morire, mancare, merte. ενφημισμός.

e d'errare non mai. Non è ve ro.

XLIII. Pango, Ungo, e di questa forma degli altri, due fini hanno e nella seconda, e nella terzi voce di questo nuo mero, secondochè essi o prepongone, o pospongono la N alla G che vi sono: Pangi e Pangi i Ungi e Ugni: Pange e Pagne la Unga e Ugne similmente; delle quall quelle che l'hanno posposta, sono più tosa, ne (43). E a questa condinione è Stringo, a degli altri, che con le due consonanti, che io dissi; le dette voci chudono.

XLIV. Esce di regola la terza voce del verbo Sofferire, la quale è Soffera (44).

XLV. Semplice e regolata e poscia in tutto la seconda voce del numero del più

(45).\_

XLVI. E sarchbe altres la terra, la quale serba la A nella peoultima sillaba ne. Verbi della prima maniera, e l'O in quegli delle altre; e ha sempre somiglianza con la prima voce del numero del meno, Pongo, Pongono; senonche ella è alle volte per questo in picciola parte di se di due maniere, si come in Saglio e Doglio, e Toglio; che Sagliono, Dogliono, Togliono: e Salgono, Dolgono, Togliono: e Salgono, Dolgono, Tolgono, si è detto; e queste acora più toscanamente perciocchè, e Salgo e Dolgo e Tolgo (c) nelle prime loro voci si è altresi più toscanamente detto (45).

<sup>(</sup>a) Tolgo è altresi più tosoanamente detto. Non so.

ALVII. Quantur que Sagitendo tuttavia il Sole più alto, e Sagitente su per le seale, che disse il Bocaccio, più toscane voci sieno, che Salendo, e Salente non sono (47). Ponno, che in vece di Rossono
(47). Ponno, che in vece di Rossono
il ta voce, ma straniera.

XLVIII. E più nostra voce Deono, che in vece di Debbono alle volte si disse (48). Il che può aver ricevuto forma dalla prima voce del numero del meno, che alcuna volta Deo dagli antichi Rimatori Toscani si è detta, sì come in Guittone si vede. Da questa primiera voce Deo, la quale in uso non é della lingua, si è peravventura dato forma alla terza di quello stesso numero Dee (a), che è in uso, e De' medesimamente in quella vece : quantunque De' eziandio nella seconda voce, in luogo di Dei, si è parimente detto: Demi tu far sempremai morire a questo modo? Debbe. che la diritta voce è, dalle prose rifiutata, solo nel verso ha luogo, e Deve altresi.

XLIX. Dansi, Fansi, per accorciamento dette, e simili sono pure in uso del verso solamente, e non delle prose (49).

L. Seguita appresso quesie la prima voce del numero del meno di quelle, che pendentemente si dicono, Amava, Valeva,

<sup>(</sup>a) Dec è delle prose, deve à più moderno.

7

Leggeva, Sentiva, che medesimamente si dice nella terza, nella quale Proffereva, che si legge nelle prose, non da Profferire, ma da Profferere, che è eziandio della lingua, si forma (50). In queste due voci nondimeno, fuori solamente quelle della prima maniera, si è usato di lasciare spesse volte addietro lo V, e dirsi, Volca, Leggea, Sentia, comeche il Petrarca in questa voce Fea, detta in vece di Facca, più che una vocal ne levasse: il quale uso non è stato dato alle voci del numero del più, se non in parte. Conciossiecosachè bene si lascia indifferentemente, per chi vuole; addietro lo V nella terza voce, e dicesi Soleano, Leggeano, Sentiano, ma Soleamo, Leggeamo, Sentiamo, non giammai. Ed è di tanto ita innanzi questa licenzia, che ancora si è la A, che necessariamente pare che sia richiesta a queste voci, cangiata nella E; ed essi così anticamente e toscanamente nelle prose detta Avièno, Morirèno, Servièno, e Contenièno, e Ponieno (a), e quel che disse il Petrarca:

Come venieno i miei spirti mancando,

e ancora:

Ma scampar non potièmmi ale nè piume; in vece di dire Potiènomi, è degli altri, si come Aviè, Udiè, Sentiè, in vece di Avea, Udia, Sentiu, nel numero del me-

<sup>(</sup>a) Ponieno. Avo.ent.

no si disse. Al qual tornando, dico, che è di lui la seconda voce questa, Amavi, Valevi . Leggevi , Sentivi ; della quale eziandio in alcun Verbo si è da Pocti gittato via il medesimo V, ed essi detto Potei , Solei Volgei , in vece di Potevi, Solevi , Volgevi : il che non è stato ricevuto dalle prose, nè si è tuttavolta ciò detto nel verso medesimo, se pon di rado. Resterebbe nelle pendenti voci a dirsi della seconda del numero del più, che è questa, Amavate, Leggevate, Udivate; ma ella altra mutazione non fa , se non questa, che la vocale, la quale innanzi alla penultima si sta, si mutava dagli Antichi di quella, che ella dee essere, nella A; Vedavate, Leggiavate, Venavate, quasi per lo continuo. Comeche essi alle volte ciò facevano ancora nella prima voce di questo numero, Leggiavamo, Venavamo, e similmente dicendo.

LI. Nelle voci poi, che si danno al passato, la prima di loro ne' Verbi della prima manièra in due vocali sempre termina così, Amai, Portai; fuori solamente queste, che son di due sillabe, Stetti, Diedi , Feci, che Fei eziandio si disse nel verso: nella quale licenzia è nondimeno rimaso in piè lo I, che par fine molto richiesto a questa voce (51). Non la lascid in piè il Petrarca, quando e' disse:

I die in guardia a san Pietro;

e altrove :

Ch' i li die per colonna'
De la sua frale vita;

dove Diè, in vece di Diedi, si legge. Ne pure il Petrarca nelle rime così fece, ma il Boccaccio ancora così ci ragiono nelle prose, il qual disse: Ma io mi posi in cuore di darti quello, che tu andavi cercando, e dietelo; e altrove: Signor, questta Donna è quello leale e fedel servo, del quale io poco avanti vi fe'la dimanda.

Lil: Levasi tuttavia la detta vocal nelle prose più spessò; quando alcun'altra voce le si dà, che dall'accento di lei si regga; e Diliberami, in vece di Diliberai, mi; e cotali altre, senza risparmio, si

dicono toscana mente (52).

LIII. Non così semplicemente dire si può, che quella della seconda, e della terza maniera ne mandi il fine suo; tra le quali alquanta più di varietà si vede essere (53). Periocochè, quantunque ella nello I sempre termini, sì come fa in tutte; vi termina nondimeno nell'una, e nell'altra maniera in diversi modi: conciossicosachè nella seconda più fini vi han luogo. Pertucioche in que Verbi, che la C, per loro naturale consonante, vi hanno, Giacere, Tacere, ella con esso lei C, e con il Q appresso termina, Giacqui (a), Tacqui.

LIV. In quelti, che vi hanno la L, essa vi aggiugne la S; e Valsi, Dolsi,

<sup>(</sup>a) Giacqui: nuocere, nocqui.

ne fa, che Dolfi eziandio si disse. Solamente Volli la sua consonante raddoppia; comeche pure nel verso egli alle volte fa,

come quelli (54).

LV. Raddoppiano medesimamente quegli altri, che delle altre consonanti vi hanno naturalmente, Caddi, Tenni, Seppi, Ebbi, Bevvi, e questi altri, Sedetti, Temetti , Dovetti, che ha eziandio Dovei nel verso; i quali oltracciò una sillaba di più vi aggiunsero (55). Dissi Bevvi; perciocchè, quantunque Bere toscanamente si dica; egli pure da Bevere ne usci : la qual voce e qui, e in altre parti della Italia; è ad usanza. Escono di questa regola Godei, Capei , Potei , e Vidi , e Providi, che ha nondimeno Provedetti nelle prose; e Parvi. che Parsi medesimamente nel verso ha; e Offersi, che da Offerere si genera.

LVI. Hanno più fini luogo medesimamente nella terza maniera, a quali tutti, che molti e diversi sono, conoscere, una cotal regola dare, M. Ercole, vi si può; che alla voce di loro, la quale di Verbo, e di Nome pure nel passato tempo partecipa riguardando; ogni volta che così uscire Renduto , Perduto , Compiuto ne la troverete: diate alla voce, di cui si ragiona, questo fine Rendei, Perdei, Compiei (50). Dissi Compiuto (a); perciocche

<sup>(</sup>a) Compiuto da compiere. Compito da compire.

Compito, che più l'eggiadramente si dice nel verso, nou è della Lingua. Fuori so-lamente queste Viisuto, che ha Vissi; perciocochè Visio della Lingua non è, comeche ella altresi più vagamente cosi si dica nel verso: e Conceduto, che ha Concedetti; conciossiecosachè Concesso che alouvolta si legge, altresi della Lingua non è, ed è solo del verso: e Cteduto, che Credetti ha; quantunque M. Piero dalle Vigne Cretti, in vece di Credetti, dicesse nella canzone, che così comincia:
Assai cretti celare.

Ciò che mi convien dire.

LVII. E fuori ancora alquante altre poche voci poste alcuna volta dagli Antichi a questa guisa; comechè elle vengano da' Verbi della quarta maniera; si come è Smarnuto, in yece di Smarnito, che disse Bonagiunta, e M. Cino nelle loro canzoni; e Vestuta, in vece di Vestita, che pose Dante nelle rime della sua vita auova; e Feruto, in vece di Ferito, e Feruta, per vace che da se si regge, detta nun solo da altri, ma dal Petrarca ancora; e Pentuta; che disse il Boccaccio nelle sue Novelle alcuna fiata; e Venuto, sempre da ciascuno così detta (57).

LVIII. Ogni altra volta, che la scorgerete di questo altro modo, Letto, Scritto, e simili, che sen'escono con le due TT; e voi questo altro fine delle due SS,

DELLA VOLGAR LINGUA le darete, Lassi, Scrissi, e somiglianti (58). Odando poscia ve ne fis un altro di que sta maniera, Pianto, Spento, Finto: parimente Piansi, Spensi, Finsi, nella det ta voce supercte di dover dire. E così ne. più nè meno Risi, Offesi, Arsi, Tolsi Mossi; quantunque volta Riso, Offeso; Arso, Tolto, Mosso nelle participanti loro voci saranno, come si è detto; nelle qua? li Sparto, in vece di Sparso, che alcuna volta si legge, solamente è del verso. Esco-8 no nondimeno di questi ordini Dissi, che ha Detto, e Strinsi, che ha Stretto, el Conobbi, che ha Conosciuto, e Nocqui, che ha Nociuto, e Misi, che ha Messo, per voce che partecipa , e Posi, che ha Posto altresi. E se Mordei eziandio Morsio si disse , è per ciò che Morduto , e Morso egli medesimamente ha per voci, che par tecipano : comechè Morduto più rade volli te si trovi detta, e solamente nelle Prose.

LIX. Semplice e regolato è ultimamenti te nella quarta maniera di questa voce il? fine, il qual sempre cou la natia consoundite del Verbo dinauzi lo I posta termina il e con l'accento sopra esse, Udh, Senti e se non inquinto ha ale volte l' úso della Liugua nelle prose il medesimo I raddopapiato, Udh, Senti: comeche Dante let recasse nel verso (50).

no di alcun Verbo non solamente della prima maniera, come io dissi, ma della altre ancora i Poeti alle volte il medesimo I, che di necessita star vi suole; e Compie, in vece di Compiei, dissero (60).

LXI. Non così lungamente fa bisogno, che si ragioni della seconda voce di questo tempo; essendo ella solamente una in tuti i Verbi; della terza loro semplice voce del presente tempo per lo più formandosi in questa guisa; che vi si giugne una silaba di tre lettere cotali STI: fuoriche queste due Dà, Sta, che Desti, e Stesti formano (61).

LNII. Dissi semplice, in differenta di quelle, che vi aggiungono lo I, o veramente le V, come si è detto (62). Perciocchè queste due vocali raggiunte non entrano gammai in questa voce: Ama, Amasti: Tieni, Tenesti: Duole, Duole-

sti: Legge , Leggesti.

LXIII. E dissi ancora per lo più; inquanto non così in tutto si sormano le voci della quarta maniera; che non sentesti, e Odesti, anzi Sentisti, e Udisti, si dice (63). Comeche in Udisti, e in tutte le altre voci di questo verho, che in qualunque guisa si danno al passato tempo, ea quello che a venire è, eziandio si muta di lui la prima lettera, che è la vocale O, e fassene U Udi, Udisti, Udirono, e Udito, e Udiro, e le altre.

LXIV. Di questa seconda voce è alle volte, che se ne levano le due ultime let-

tere, non solo nel verso (64):

Come non vedestu negli occhi suoi

## e altrove:

Già non fustu nodrita in piume al rezzo, ma ancora nelle prose: Ove fostu stamane, poco avanti al giorno e Odistu in quella cosa niuna, della quale tu dubiti.

LXV. Non avvien così della terza voce del detto numero del meno; perciocche ella tre fini ha (5). Conciossiecosache e nell' O, e nella È, e nello I termina. Ma nell' O hanno fine le voci de' Verbi, che sono della prima maniera, Amo. Levo. Piglio, Lascio. Nella E finiscono quelle delle due seguenti , Volse , Tolse, Perde ; e della prima altresi, quando i Verbi nella loro prima voce sono di una sillaba, e non più, Diede, Fece, de quali Do e Fo sono le prime voci. Delle quali voci tutte dire si può, che a quelle di loro solamente l'accento sopra l'ultima sillada sia richiesto, le quali nella prima voce due vocali hinno per loro fine, Amai, Amo, Potei, Pote, Perdei, Perde, e non altre. Alla quarta maniera poscia si dà lo I, e l'accento medesimamente sopra esso, Udi, Sent, Diparti, fuori solamente il Verbo Venire, che ha Kenni pella prima, e Venne nella terza voce del numero del meno, e Vennero in quella del più; e il verbo Aprire, che Apersi, e Aperse

ha; e il verbo Coprire, le quali voci sotto regola non istanno: comechè Aprì in vece di Aperse, e Copri in vece di Coperse, si legga nel verso. Dissi che si dà l'accento sopra esso I; forse per ciò, che le intere voci erano primieramente queste, Udio, Sentio, Dipartio: le quali nondimeno in ogni stagione si sono alle volte dette e ne'versi, e nelle prose; uso peravventura preso da' Ciciliani, che l'hanno in bocca molto: comechè essi usino ciò fare, non solo ne'verbi della quarta maniera, ma ancora in quegli delle altre. Il che tuttavia non è stato ricevuto dalla Toscana, se non in poca parte, e da' suoi più antichi; sì come furono M. Semprebene, e M. Piero dalle Vigne, i quali Passao, Mostrao, Cangiao, Toccao, Domandao, dissero ne' loro versi : quantunque il Boccaccio ancora, che così antico non fu, Discerneo dicesse ne' suoi. Di queste voci della quarta maniera levandosi, come io dico. l'ultima loro sillaba, che è l'O. l'accento pure nel suo luogo rimase. Feo oltre a questi si è alle volte da' Toscani Poeti detto e Poteo, e peravventura Perdeo. Nè Feo qui si prende, come voce di verbo della prima maniera, ma della terza. Perciocche, quantunque Fare, sì come Amare, si dica; non si formano perciò da questa le altre voci di lui, anzi da quest'altra, Facere, che in uso della mia Lingua non è, non altramente che se ella in Bembo Vol. XI.

uso fosse. E oltracciò alcuna volta, chi questa voce ha parimente due fini, si come ha la prima, di cui si disse: perciocche e Volle, e Volse, e Dolse, e Dolfa si dice. Di questi nondimeno più nuovo pare a dire Dolfe: conciossiecosachè la l' non sia lettera di questo verbo; ne in alcuna altra parte di lui abbia luogo, se non in questo tempo, nel quale Dolfi, a Dolfero, (a) eziandio alcuna volta dagli Antichi si è detto. Beo ancora egli due fini pare che abbia in questa voce: perciocebà e Bebbe , e Bevve , si legge nelle buone scritture: il che è più tosto da dire, che un fine sia per la somiglianza, che hanno verso di se queste due lettere, B, e V; dimanicraché spesse volte si piglia una per altra. Formasi nondimeno Bevve da questa voce Beve, che tuttavia Toscana non ¿, raddoppiandovisi lo V, si come da Piove, Piovve, in questa medesima guisa si forma. Ha due hai medesimamente in questi verbi, ma in altra guisa, Diede, e Die, Fece, e Fe, non solo ne' Poeti, ma ancora alle volte nelle prose. Dette, Cadette, Tacette, Seguette, e altri simili, che posero e Dante, e il Boccaccio ne'loro versi, o esse della Lingua propriamente non sono; o sono della molto antica, e di quella, che più di ruvidezza in se ba. che

<sup>(</sup>a) Dante luf. c. 2. Net prime punto che di me ti dolve. Pare che venga dal Latine doluit, e da dolve, dolfe.

di leggiadris. E se Pentè, e Convertè, nel medesimo Dante si leggono; è perciò, che elle da Pentere, e da Convertere, verbi della terza maniera si formano; e Pentei, e Convertei, hanno, o almeno aver debbono, per loro prime voci di questo tempo.

LXVI. La primiera voce appresso del numero del più ha in se una necessità. e regola, e non più; che ella sempre raddoppia la M nell'ultima sillaba, Amammo, Valemmo, Leggemmo, Sentimmo, ne altramente può avere stato (66). La seconda medesimamente ne ha un'altra; che ella in E si vede sempre fornire in questa guisa, Amaste, Valeste, Leggeste, Sentiste, e non altramente. La terza non così di una regola si contenta :perciocchè ne' verbi della prima maniera ella in questa guisa termina, Amarono, Portarono, la A nell'avantipenultima loro sillaba sempre avendo; e lo I in quelli della quarta, Udirono, Sentirono. Nelle altre due maniere ella termina poscia così, Volsero, Lessero, e simili; alla terza loro voce del numero del meno la sillaba, che voi udite, sempre giugnendo, per questa del più formare, come vedete. Ne vi muova ciò, che Disse nella terza voce del numero del meno, e Dissero, in quella del più medesimamente si dice; comechè Dire paja voce della quarta maniera: perciocche tutto il verbo per lo più da Dicere, la qual voce non è in uso della Fiorentina Liugua, e

non da Dire, si forma; si come Fecere da Fece, e questa da Facere, del qual si disse , e non da Fare altresi. Diedero, e Stettero, senza avere onde formarsi, altro che da Dare, e da Stare, fuori della detta regola solamente escono, che io mi creda, e non altri. E oltracciò, che si leva spesso di queste voci la vocale loro ultima e nel verso e nelle prose, Dieder, Disser: e alle volte ancora si gitta tutta intera l'ultima sillaba, Andaro, Passaro, Accordaro, e Partiro, e Sentiro, e Assaliro, e delle altre, che Giovan Villani disse. Ne mancò poi , che eziandio due sillabe non si sieno via tolte di queste voci, non solo nel verso, che usa Fur, in vece di Furono; ma ancora nelle prose; sì come si vede nel Boccaccio, il qual disse, Fer vela, (a) e Dier de' remi in acqua, e Andar via; e ciò fece egli in altre voci ancora, Comperar, Domandar, Diliberar, in vece delle compiute ponendo; e Giovan Villani altresì. Dierono, che è la compiuta voce di Dier, e Diedono, oltre a tutti questi, si trova che si son dette Toscanamente, e Uccisono, e Rimasono, e peravventura in questa guisa delle altre Denno, e Fenno, e Piacquen, e Mossen, che disse il Petrarca, nou sono Toscane.

LXVII. Dannosi al passato tempo, come io dissi, queste voci (67). A quello

<sup>(</sup>a) Il Casa non amo il troncare.

poscia, che nel pendente pare che stia del passato, non si danno voci semplici e particolari del Verbo, anzi generali e mescolate, in questa guisa : che pigliandosi sempre le voci del pendente di questo verbo Avere, si giugne e compore con esso loro una sola voce del passato tempo di quel verbo, del quale si ha a fornire il sentimento: lo avea fatto: Tu avevi detto: Giovanni aveva scritto, e simili; e così si va facendo nel numero del più. E il vero, che la voce del Verbo, del quale il sentimento si forma, si muta, per chi vuole, ora in quella della femmina, ora nell' un numero, e quando nell'altro: lo aveva posta ogni mia forza, e Tu avevi ben consigliati i tuoi Cittadini, e somiglianti. E questo uso di congiugnere una voce del verbo Avere con un'altra di quel verbo, con cui si forma il sentimento, non solamente in ciò, ma ancora nel traccorso tempo, di cui si è già detto, ha luogo. Perciocchè medesimamente si dice : Io ho amato: Tu hai goduto: Giovanni ha pianto: Coloro hanno sentito, e le altre; e Amatu, e Godute, e Pianti altresì. Ho visto, che disse il Petrarca in vece di Ho veduto, non è della Toscana. Nè solo con questo verbo Avere, ma con questo altro Essere ciò ancora si fa in que' Verbi, dico, che il portano: La donna si è doluta: Voi vi sete rammaricati: Coloro si sono ingegnati, e somiglianti. E

questi Verbi sono tutti quelli, de' quali le voci, che fanno, in se ritornano quello che si fa; si come ritornano in questi esempli, che si son detti. E di tanto è ito a usanza il dare a questa voce del passato il fine, che si tira dietro la persona che fa: La donna si è doluta: Voi vi sete rammaricati; che ancora alcuna volta si è ciò fatto, essendo il ragionare in altra forma disposto, si come qui: Il che molto a grado l'era; si come a colei, alla quale parecchi anni, a guisa quasi di sorda, e di mutola, era convenuta vivere, per lo non aver persona inteso. Dove Alla quale era convenuta vivere, disse il Boccaccio, in vece di dire, Era convenuto. Ora tra que ste due usanze di dire, Io feci, e Io ho fatto, altra differenzia non mostra che vi sia, se non questa; che l'una più propriamente si dà al passato di lungo tempo; e questa è Io feci; e l'altra al passato di poco. Che se io volessi dire, di avere scritti alcuni fegli, che io testà avessi forniti di scrivere, io direi Io gli ho scritti, e non direi Io gli scrissi. E se io questo volessi dire di altri, che io di lungo tempo avessi scritti, direi: Io gli scrissi diece anni sono, e non direi : lo gli ho scritti. Così diceva il Magnifico, quando mio Fratello il ritenne così dicendo. Voi mi avete con questi due modi di passato tempo, Giuliano, a memoria fatto tornare un al-

tro modo ancora di questo medesimo tempo, che la vostra Lingua non così continuo, usa nondimeno assai sovente, e ciò è questo, Ebbi detto, Ebbi fatto, Ebber pensato, e le altre voci similmente. Laonde, se egli non vi grava, diteci, che differenzia il così dire abbia da quegli altri, acciocchè a M. Ercole e questo ancora si faccia chiaro. A cui il Magnifico così rispose. Io mi avveggo, che rade volte altri può di tutto ciò, che uopo gli fa, rammemorarsi. Perciocchè, quantunque io, posciachè jersera vi lasciai, sopra le cose, che io oggi a dire avea, questa notte alquanta ora pensato vi abbia; noudimeno egli non mi sovveniva teste di ragionarvi di cotesto modo di passato tempo; del quale, poiche voi, M. Carlo, più di me avveduto la differenza, che tra esso e gli altri è . richiedendomene . mi ricordate : e io la vi dirò: la quale nondimeno è poca, ed è tuttavia questa. Che gli altri due passati tempi soli, e per se star possouo ne' ragionamenti, Io scrissi, Giovanni ha parlato: ma questo non mai. Perciocchè non si può così dire : Io ebbi scritto, Giovanni ebbe parlato; se altro non si è prima detto, o poi non si dice. Anzi o veramente sempre alcuna delle particelle gli si dà, che si danno al tempo, Poi, Prima, Guari, e simili: Poiche la Donna si ebbe assai fatta pregare: e, Nè prima veduta l'ebbe; e, Ne ebbe guari cavato;

dopo le quali parole, altre parole fa bisogno, che seguano a fornire il sentimento. O veramente questo modo di dire si pon dopo alcun'altra cosa detta, da cui esso pende, e senza la quale star non puè; sì come non può in queste parole: E questo detto, alzata alquanto la lanterna, ebber veduto il cattivel di Andreuccio; nelle quali, Ebber veduto, si pone dopo, E questo detto, e Alzata la lanterna; o in queste altre: Il Famigliare, ragionando co Gentiluomini di diverse cose, per certe strade gli trasviò, e a casa del suo Signore condotti gli ebbe. Dove Condotti gli ebbe , si dice dappoiche si è detto, Gli trasviò. O pure in queste altre del Petrarca:

Non volendomi Amor perder ancora
Ebbe un altro lacciuol fra l'erba teso.
Nelle quali medesimamente veder si può,
che posciachè non l'ha voluto Amor per
dere, Ebbe teso, si dice. E finalmente,
comechè questo modo di passato tempo si
dica, egli sempre iu compaguia si pon di
altro Verbo, come io dissi; dove gli altri
due si dicono, senza necessità di così fare.
Di che, rimanendo mio Fratello e gli altri soddisfatti di questa risposta, Giuliano,
il suo ragionar seguendo, disse.

LXVIII. Nel tempo, che è a venire, la primiera voce del numero del meno una necessità porta seco; e ciò è di aver l'accento sempre sopra l'ultima sillaba, Amerò, Dolerò, Leggerò, Udirò, e la terza

altrest, Amerà, Dolerà, e le altre (68). Era di necessità eziandio, che in tutti i Verbi della prima maniera la A si ponesse nella penultima sillaba: si come in quegli della seconda e della terra la E, e in quegli della seconda e della terra la E, e in quegli della quarta lo I necessariamente si pongono. Ma l'usanza della Lingua ha portato, che vi si pone la E in quella vece, e dicesi Amerò, Porterò. Il che si serba nelle altre voci tutte di questo tempo; le quali voci, si come quelle de' tempi già detti, da questa prima pigliandosi, agevolmèrute si formano.

LXIX. Solo è da sapere, che nella terza del numero del più, sempre si raddoppia la N, consonante di necessità richiesta a queste terze voci, e alla maggior parte delle altre del numero del più di

tutti i Verbi (69).

LXX. Usasi ancora spesse volte nei verbi, che hanno il *D* nella penultima sillaba della prima voce di questo tempo, levarsi via la vocale loro, e dirsi così, *Vedrò*, *Udrò*, e le altre, ma solamente nel verso (a): comechè *Potrò* in vece di *Poterò*, e *Potrai* in vece di *Poterò*, e *Potrai* in vece di *Poterò*, e potrai nelle Prose hanno luogo; anzi non si dicono giame hanno luogo; anzi non si dicono giame.

<sup>(</sup>a) Andrò, Avrò, Vedrò, anche nella Prosa.

l'usiate. Ed è ancora stato, che ella è uscita alcuna volta così. Torrabbo, in

vece di Torro: il che tuttavia schifar si dee, si come duro, e orrido, e spiacevole fine.

LXXI. Possono dopo queste seguitar le voci, che quando altri comanda, e ordina checchè sia, si dicono per colui, le quali non sono altre, che due in tutti i verbi; e queste sono la seconda del numero del meno, e la seconda medesima del numero del più (71). Conciossiecosachè comandare a chi presente non è, propria-· mente non si può; e a presenti altre voci non si danno, per chi ordina, che queste.

LXXII. Ora queste due voci ordinanti , e comandanti, come io dico, nel tempo, che corre, mentre l'uom parla, sono quelle medesime, che noi poco fa veramente seconde dicemmo essere di tutti i verbi; fuori solamente quella, che secouda è del numero del meno della prima maniera; la quale in questo modo di ragionare non nello I, ma nella A termina, l'una nell'altra vocale tramutando così, Ama, Porta, Vola (72). E avviene ancora, che in alcuni verbi di questa maniera non si muta la I nella A, come io dico, ma solamente si leva via; nei quali nondimeno la A vi rimane, che vi sta naturalmente, Fa, Dà, e simili. Sapere tuttavia fuori si sta di questa regola, che ha Sappi (a), e Avere, che fa Abbi,

<sup>(</sup>a) Sappi alla conjuntiva.

tolte per avventura da altra guisa di voci, e poste in questa; e Sofferire altresi, che ha Soffera, e Soffera, che talora si è detta nel verso.

1.XIII. Levasi di queste voci alle volte lo I, che necessariamente vi sta; e dices: Vien, Sostieni, Pon, Muor, in vecce di Vieni e Sostieni, e Poni, e Muori: ii che si fi n.m. solo nel verso, ma ancora nelle prose. Co', e Racco', che da' presenti nostri uomini, in vecce di Cogli e Raccogli, per abbreviamento si dicono; e Te' (a) in vecc di Togli, che pare ancora più ancovo, e dicesi nella guia, che si dice Ve', in vecce di Vedi, è nondimeno uso antico (73). Leggesi in Dante, che disse:

Dimandal tu, che più gli l'avvicini, E dolcemente, sì che parli accolo:

E dolcemente, sì che parli accolo: in vece di dire, Accoglilo, e coè Raccoglilo, e Ricevilo; e nel Boccaccio, che disse nelle novelle, e nel suo Filocolo: Te' la presente lettera, la quale è secretissima guardiana delle mie doglie: Te', fa compiutamente quello, che il tuo, e mio Signore ti ha imposto; che To' più gravemente disse il Petrarca:

To di me quel che tu puei: in vece di Togli.

 <sup>(</sup>a) Te' in vece di tieni, e to' in vece di togli.

LXXIV. E oltre a questo, che si piglia la prima voce di quelle, che seuza termine si dicono; e dassi a questa seconda voce del numero del meno ogni volta, che la particella, con cui si niega, le si pon davanti : Non far così : Non dire in quel modo; e come disse il Boccaccio; Or non far vista di maravigliarti, ne perder parole in negarlo (74). Nel tempo poi, che a venire è, sono le dette due voci quelle medesime, delle quali dicemmo. Amerai, Amerete; le quali questo modo di ragionare pigliano da quello, senza mutazione alcuna farvi. Chi poi eziandie volesse le terze voci formare, e giugnere a queste, si potrebbe egli farlo, da quelli due modi di ragionare pigliandole; dell'uno de' quali si ragiona tuttavia, dell' altro si ragionerà poi.

LXXV. Le voci che senza termine si fa raccogliemmo, Amare, Volere, Leggere, Udire: dalle quali più tosto si reggono, e formano tutte le altre di tutto 'I Verbo, che elle sieno da alcuna di loro rette e formate (75).

LXXVI. Le quali tutte, non solamente senza la vocale loro ultima si mandan fuori comunemente (a): o ancora senza l'una

<sup>(</sup>a) La regola del conjuntivo presen-

delle due consonauti, cioè delle due Rr. quando esse ve l'hanno, si come hanno in Torre, che si disse Tor via, in vece di Torre via, e simili (76): ma è alle volte, che elle mutano la consonante loro ultima richiesta necessariamente a questa voce nella consonante della voce in vece di nome posta, che vi stia appresso, e dall' accento si regga di lei; sì come la mutarono nel Petrarca, che disse:

E chi nol crede venga egli a vedella. E oltre a questo è ancora alcuna fiata avvenuto, che si è levata via la vocale E. penultima, che necessariamente esser vi dee; sì come levò il medesimo Petrarca in questi versi:

terze rime disse.

Che poria questa l Ren, qualor più aggliiaccia, Arder con gli occhi, e rompre ogni

aspro scoglio. in vece di Rompere : e il Boccaccio il quale Credre invece di Credere nelle sue

LXXVII. Ponsi questa voce del ver-

te, quando la terza persona fa in Ano, o in Ino, il Bembo la deduce dalla diversità degl' infiniti; ma regola più chiara è dedurla dalla terzu persona singolare, con aggiungervi la sillaba no. Conciossiachè quello possa, quelli possano: conciossiache quello insegni, quelli insegnino ec.

bo, quando ella da altro verbo non si regge, sempre co'l primo caso: lo ho vivendo tante ingiurie fatte a Domeneddio, che per farnegli io una ora in su la mia morte, ne più, ne meno ne farà; e ancora: Una Giovane Ciciliana bellissuna. ma disposta per picciol pregio a compiacere a qualunque Uomo, senza vederla egli, passò appresso di lui (77). E avviene, che questa voce, senza termine, si pone in vece di nome bene spesso nel numero del meno. Il Boccaccio: Signor mio, il volere io le mie poche forze sottoporre a gravissimi posi, m'è di questa infermità stata cagione. Comechè il Petrarca la ponesse eziandio nel numero del più nelle sue rime:

Quanto in sembianti, e nel tuo dir mostrasti.

I vostri dipartir non son si duri:

e ancora :

Il che non si concederebbe per avventura nelle prose. È snoora da sspere che questa voce, senza termine, si pone alcuna volta ja luogo di quelle, che altramente stauno nel Verho; si come si pose dal Boccaccio: Ma questa mattina niuna cosa trovandosi, di che potere onorar la Donna, per amor della quale egli già infiniti uomini onorati avea, il fe rawedere; in luogo di dire, Di che potesse onorar la Donna; e sitrove: E quivi di fargli onore e festa non si potevano 'weder say', e spesialmente la potevano 'weder say', e spesialmente la

Donna, che sapeva a cui farbosi, in vece di dive. A cui il si faceva; o ancora: Qui è questa cena, e non saria chi manguaria, cive, Chi la mangiasse; e altrove: É se ci fosse chi fargli, per tutto doloro-si pianti udiremmo; dove, Chi fargli, medesimamente disse, cive, Chi gli facesse; o pure ancora: Coteste sono cose, da farle gli scherani, e i rei uomini: il che tauto a dir viene, quanto, Che fanno gli scherani.

LXXVIII. Ora queste veci tutte al tempo si danno, che corre, quando altri parla (-8). A quello, che già e traccorso. non si da voce sola e propria; ma compongousene due in quella guisa, che già di emmo; e pigliasi questo verbo Avere, e ponsi con quello, del quale noi ragionare intendiamo, così: Avere amato, Aver voluto , Aver letto , Avere udito . e Udita, e Uditi medesimamente. Ed è ancora, che la Lingua usa di pigliare alle volte questo altro verbo Essere in quella vece: Se io fossi voluto andar dietro a'sogni, io non ci sarei venuto, e simili. Il che si fu ogni volta, che il verbo, che si pon senza termine, può sciogliersi nella voce, che partecipa di verbo, e di nome, sì come si può sciogliere in quella voce Andare; che si può dire, Se io fossi andato. La dove se si dicesse, Se io avessi voluto andar dietro a' sogni, non si potrebbe poscia sciogliere, e dire, Se io avessi andato dietro a xagni; percocche queste voci così delte non tengono. Edsir que sto medesimo co verbi Palito, e Potuto, che si dice. Son voluto venire , Son potisto andare: Perciveche Sono venuto, e Sono andato si scidglie, ta dove Ho venitto, e Ho andato, non si scioglia. Credico medesimamente sta sotto questa legge anch' egli; al quale tuttavia si giugne la voce, che invece di nome si pone; dico il Mi, o il Ti, o pure il Si, lo mi son creduto, e così gli altri. Quantunque alcune rade volte è avtenute, che si e pur detto Essere voluto ; invece semplicemente di dire Aver volluto; si come disse il Boccaccio: E quando ella si sarebbe. voluta dormire, o foise scherzan con lui; ed egli le raccontava la vita di Cristo.

LXINE Al tempo, che a venice e, si di mono medesimamente le composie voci, si come luttavia dico: Essere a tenire, o Essere: a penires, e compilant (19). Montre il Magnifico queste veduto che gia la sera un era venuta; co l'unti accesi nella camera, entrargono; e, quelli sopra le tavole lasciati; si dipantirono. Il che vedendo il Magnifico; che già ai era del suo ragiona ritentati di dises: lo Signori, dalla catena de nostri perleti tirato, nou mi avvedea, che il di lasciati ci avvese, come ha. Ne i o mi era di ciò avveduto; ilisso

Bembo Vol. XI.

DELLA VOLGAR LINGUA

La Strozza : ma tuttavia questo che importa? Le notti sono lunghissime, e potremmo una parte di questa, che ci sopravviene, donar, Giuliano, al vostro ragionamento, che rimane a dirsi. Bene avete. pensato, M. Ercole, disse appresso M. Federigo. Noi potremo infino all' ore della cena qui dimorarci; é cerio sono ebe M. Carlo l'avera in grado. Auzi ve ne priego io grandemente, rispose loro tutti mio Fratello; ne si suole per niente, che il dire di Giuliano s'impedisca ; ottimamente fate. E così delto, e chiamato uno dei suoi famigliari , e ordinato con lui quello, che à sare avesse , e rimandatolne, e già ciascuno tacendosi; Giuliano in questa guisa riprese a dire.

LXXX. Detto, si era del Verbo in quanto con lui semplicemente ; e senza

condizione si regiona (80).

LXXXI. Ora si dica di Ini in quella, parte, nella quale si parla condicionalmente: Io voirei, che fu mi amassi, e Tu ameresti me, se io volessi, e come disse il Borcaccio: Che cio che tu facessi. faresti a forza: il che taulo è dire, quant to Se tu facessi casa hilina, tu la faresti, a jorza. Ne quali midi di ragionare più ricca mostra, che sia la nostra Volgar linea gua; che la Latina. Concjossiecosache ella una sola guisa di profferimento ha in questa parte, e noi ne abbiam due. Perale ciocche Vorrei, e Volessi nou è una

medesima guisa di dire . ma due ; e Amassi, e Ameresti, e Facessi, e Faresti altresi. Nelle quali due guise una differenza vi ha; e ciò è, che in quella, la quale primieramente ha stato, e da cui la particella Che piglia nascimento e forma, o ancora la quale dalla, condizione si genera, e per cagion di lei addiviene, la R propriamente fr sta , Amerei , Vorrei ; Leggerei , Sentirai ; comeche alcuna volta Amere in vece di Amerei si è detto; e Sare in vece di Sarei, e Potre in vece di Potrei, e delle altre. E alcun'altra volta e avvenuto, che i Poeti ne hanno levata la E del mezzo, il che si è di altre : voci ancor detto, sì come levo M. Cino, il quale disse : "

. E chi conosce morte, od ha riguardo Della belia? ch'ancor non men' guardrei lo , che ne porto ne lo core un dardo. In quell' altra poscia, che dalla particella Che incomincia, o pure che la condizione in se contlene , la S raddoppiata Amassi, Valessi, Leggessi, Sentissi, vi ha lungo. Della prima e la seconda voce del numero del meno questa, Ameresti, Vorresti, e le altre ; e la terra quest'altra , che con la B rad loppiata sempre termina, toscanamente parlandisi , Amerebbe , Vorrebbe, e Abitrebbe, che disse il Petrança, in vece di Abiterebbe , e gli altri. E il vero, che ella termina eziandio rosi , Ametia , Vortia; ma non toscauamente, e sole

DELLA VOLGAR LINGUA

nel verso comechè Saria si legga aleuna volta eziandio nelle prose. Poria, posciache disse il Petrarca, in vece di Potria, è ancora maggiormente della mia Lingua lontano, nel qual verso ancora così termina alle volte la prima voce, lo Ameria, Io Vorria, in vece di Amerei, e di Vorrei ; e così quelle degli altri. Da questa terza voce del numero del meno la terza del numero del più formandosi, serba similmente questi due fini , generale l'uno e questo è Amerebbono Vorrebbono: particolare l'altro, Ameriano, Vorriano, e solo del verso. La qual voce se pure è stata usurpata dalle prose, il che nondimeno è avvenuto alcuna fiata, ella due alterazioni vi ha seco recate. L' una è lo avere la vocale A, che nella penultima sillaba necessariamente ha stato, cangiata nella E, e l'altra; lo avere l'accento; che sopra lo I dell' antipenultima, sempre suole giacere, gittato sopra la E, che penultimamente vi sta; ed essi così detto. Avrieno, Sarieno, in vece di Avriano. Sariano, e Guarderieno; e Gitterieno, e per avventura degli altri. Raddoppia medesimamente la prima voce del numero del più la lettera M , Ameremmo , Vorremmo, e le altre; del qual número la seconda appresso così fornisce Amereste, Vorraste. Nelle quali voci tutte avviene alcuna volta quello, che si disse, che avveniva nelle voci del tempo, ch'è a venire; cioè che se ne leva l'una sillabă, raddoppiandovisi in quella vece la-lettera R, che necessariamente vi-sta; Sosterrei, e Diliberrei, e Disiderrei parimente, in vece di Sostemrei, e Delibererei, e Desidererei, dicendosi; e quello che disse Dante: Chi volesse

Salir di notte, fora egli impedito

D'altrui, o non sarria, che non potesse, in vece di Saliria. Il obe parimente in oigscuna persona, e in ciascun numero di questi, e di altri verbi si fa, ne quali può questo ayer luogo. Vedrei poscia, e Udrei medesimamente nel verso si disse, e Potrei si disse e nel verso, e nelle prose, e ciascuna delle altre loro voci medesimamente si dissero di questo tempo : e ciò basti con la prima guisa aver detto di questi parlari. Della seconda si può dire, che in tutte le sue voci conviene, che si ponga la S raddoppiata, solochè nella seconda voce del numero del più. Perclocche nella prima e nella seconda voce del numero del meno a un modo solo si dice così, Amassi, Volessi, Leggessi, Sentissi, Nella terza, in differenzia di queste, solo lo I si muta nella E, e dicesi, Amasse, Volesse, e così gli aliri. Di questà seconda voce levo il Petrarca la sillaba del mezzo, Fessi, in vece di Facessi; e la ultima, Aves, in vece di Avessi, e Fos, invece di Fossi, dicendo;

Ch'un foco di pieta fessi sentire Al duro cor ch' a mezza state gela; lirove:

Cost avestu riposti . De' be' vestigi sparsi

Ancor tra fiori e l'erba

e altrove :

Ch'or fostuvivo, comio non son mora. Il che si trova usato eziandio dalle prose nella prima guisa di questi parlari: si patrettu quer cavelle, non che nulla. El a terza voce mando finori il medesimo Poeta con lo I della seconda:

Ne credo gia, ch' Amor in Cipro avessi,

O in altra tiva si soavi nidi. La qual cosa nel vero è fuori di ogni regola, e licenziosamente detta: ma nondimeno tante volte usata da Dante, che non è maraviglia se questo così mendo e schifo Poeta una volta la si ricevesse tra le sue rime. Nella prima voce del numero del più così si dice . Amassimo . Valessimo, e le altre. La terza due fini ha, raddoppiando nondimeno sempre la S nella penultima sillaba; con la R l'uno; e ciò è proprio della Lingua, Amassero; con la N l'altro, Amassono: il che non pere che sia così proprio ne per niente così usato. Andassen , Temprassen , Addelcissen, Fossin, Avessin, the nel Petrarca si leggono, sono voci ancora più fuori della Toscana usanza. Dovrebbe essere per la regola, che la S si raddoppia in tutte

queste voci, come si è detto, che ancora nella seconda del numero del più, della quale rimane a dirsi, ella si raddoppiasse, e formassesi così. Amessate. Vollessate, Leggessate. Sentissate il che è in uso in quello. di Roma, che così vi ragionano quelle genti. Ma la mia Lingua non lo porta forse per ciò, che è paruta voce troppo languida il così dire; e per questo Amaste. Voleste ne fa, e così le altre.

LXXXII. Parlasi condizionalmente eziani dio in un' altra guisa, la quale è questa : Io voglia, che tu ti pieghi: Tu cerchi, che io mi doglia: Ella non teme che'l marito la colga: Coloro stimano, che noi non gli udiamo, e simili (82). Nella qual guisa questa regola dar vi posso; che tutte le voci del numero del meno sono quelle medesime in ciascuna maniera , Io ami , Tu ami, Colui ami: Io mi doglia, Tu ti doglia Colui si doglia : Io legga: Io oda, e così le seguenti. E quest'altra ancora; che tutti i verbi della prima maniera queste tre voci nelle prose così terminano, come si è detto nello I; ma nel verso e nello I. e nella E elle escono e finiscono parimente. Quelle poi delle altre tre maniere a un modo tutte escono nella A. la voglia, Tu legga, Quegli oda; e il medesimo appresso fauno le rimanenti a queste. Solo il verbo Sofferire esce di questa regola, che ba Sofferi. Doglia, e Toglia, e Scioglia, Dolga, e Tolga, e Sciol-

ga si son deste parimente da Poeti ; e le altre loro voci di questa guisa Tolgano, Dolgano, e simili. Ne è rimaso che alcuna di queste non si sia alle volte detta nelle prose, nelle quali, non solo ne verbi si è ciò fatto, ma eziandio in alcun nome; si come di Pugna, che è la hattaglia, la quale si è detta Funga molte volte. Perche meno è da maravigliarsi, che Dante la ponesse nel verso. Così aveva detto il Magnifico, e tacevasi, quasi come a che che sia pensando : e in tal guisa per buono spazio era stato; quando mio fratello così disse. Egli sicuramente pare, che così debba essere, Giuliano, come voi detto avete, a chi? questo modo, di ragionare dirittamente considera. Ma e'si vede che i buoni scrittori non hanno cotesta regola seguitata, Perciocche non solo negli altri Poeti; ma ancora nel Petrarca medesimo, si leggono altramente dette queste

O poverella mia, come se rozza: Credo che tel conoschi;

dove Conoschi disse, e non Conosca; e ancora:

Pria che rendi

voci:

Suo dritto al mar;

dove Rendi, invece di Renda, medesimamente e disse, e ciò fece egli, se lo non, sono errato, estandio in altri luoghi. Il Boccaccio appresso molto spesso la il somigliante: E. La nen par che mi riconoschi; e Guardando bene, che tu veduto non sii, e Acciocche tu di guesta infermità pon muni; e ne versi medesimi suoi:

Deh io ti prego, Signor; che tu vogli; è in molte altre parti delle sue scritture. per le quali egli si pare, che cotesta regola non abbia in ciò luogo; e così detto si tacque. Laonde il Magnifico appresso così rispose. Egli si pare, e così nel vero e, M. Carlo, che in quella parte, della quale detto avete , la regola , che io vi recai non teuga. E a questo medesimo pensava io teste; e volea dirvi che solo nella seconda voce del numero del meno, della quale sono gli esempli tutti, che voi raccolti vi avete, altramente si vede, che si è usato per gli Scrittori. Perciocche, non solo nella A, ma ancora nello I essi la fapno parimente uscire, come avete detto. Nè io iu ciò saprei accusare; chi a qualunque si è l'uno di questi due modi nello scrivere la usasse. Ma bene loderei più, chiunque sotto la detta regola più tosto-si rimanesse. Di tanto parve che soddisfatto si tenesse mio fratello. Perche il Magnifico seguito. E appresso la prima voce del numero del più di tutti i Verbi quella medesima, della quale dapprima dicemmo, Amiamo, Vogliamo, e le altre. Sarebbe altresi la seconda voce quella medesima con la seconda, della prima guisa, che noi dicemmo: se non fosse, che vi si giugne lo I nel mezzo; e dicesi Amiate

DELLA VOLGAR LINGUA ne verbi della prima maniera; e in quegli della quarta si giugne, la A similmente, Udiate. Quelle appresso, delle altre due maniere dalla terza loro voce del numero del meno formar si possono, ginguendo loro questa sillaba Te', Voglia, Vogliate; Toglia, Togliate; dico in que'verbi, nei quali lo I da se vi sta, come sta in questi. Che dove esso non vi sta, conviene che vi si porti. Perciocehè è lettera necessariamente richiesta a questa voce; Liegga, Leggiate: Segga , Seggiate ; comeche Sediare, e Sediamo più sieno in uso della lingua, voci nel vero più graziose, e più soavi. La terza ultimamente di questo numero dalla medesima terza del numero del meno trarre si può, questa sillaba No in tutte le maniere de verbi giugnendovi. Le quali amendue terze voci a coloro servir possono, a quali giova, che alla guisa delle voci, che comandano, si diano eziandio le terze voci, che dianzi vi dissi. E perciocche in questi due verbi Stia e Dia. Stea, e Dea si è detto quasi per lo coptinuo dagli antichi; Stiano, e Diano, medesimemente, Steano, e Doano per loro si disse. Comeche Dei eziandio, oltre a queste, nella seconda del numero del meno, invece di Dia, o pure Dii si trova dal Boccaccio detta. E nondimeno da sapere, che in tutte le voci di questa guisa la consonante P, o la B, o la C, che semplicemente, e senza alcuno mescolamente

di consonanti sta nel verbo, vi si raddoppia: che non Sapia, si come Sape, la qual tuttavia non e nostra voce, o Capia, sì come Cape, che nostra voce è: ma Sappia, e Cappia si dice, e le altre altresi ; e cost Abbia , Debbia , Faccia . Taccia: Abbiamo , Debbiamo , Facciamo, Tacciamo, e delle altre. Il quale uso e regola , pare che venga pen lispetto dello 1. che alle dette consonanti si pon dietro; il quale abbia di raddoppiarnele virtù e forza. E percio si dee dire, che non solo in questa guisa, ma in quelle ancora, che si son dette; anzi niù tosto in ciascuna voce di qualunque verbo, nel quale ciò avviene, si raddoppino le consonanti, che io dice; si come in Abbiamo; che men toscanamente Avemo si è detto ; el in Taccio, Tacciono; Piaccio, Piacciono; e ancora il G: conciossiecosachè Deggio, Veggio, e delle altre eziandio si son dette ne' versi. Onde ne nacque, che in questa voce, che ora si dice Sapendo, disser gli antichi Sappiendo, quasi per lo continuo: a Abbiendo, in vece di dire Avendo, molto spesso; e Dobbiendo, in vece di dire Dovendo, alcuna fiata. Ora si come voce condizionata del presente è questa lo ami; cost è del passato di questa medesima qualità , Io abbia amato , e del futuro , Io abbia ad amare, ovvero lo sia per amare. E si come è altresi condizionata quest'altra pure del presente tempo. lo ame-

Long

rei : così è del passato lo averei amato ; e del fritiero lo averet ad amare, o lo sarei per amore. E ancora si come è del mepresente condizionala voce lo Arosi è del passato lo avessi amato, ituro lo avessi ad amare, o pure i per amare. E queste voci tutte se inte si torcono per le persone, e neri , come le loto presenti fanno , o la poli si è già detto. È oltraccio un'alt dizionata voce del tempo, che a ve r'e, e insieme parimente di quello o ge passaro, croe, che nel faturo il 1 demostra in questo mode, To avere devinato; al qual inodo di dire la condizione si da, che si dice lo avere desinato , quando tu ti leveral. E questa voce tuffar'a se si pone alle volte, senza la condizion seco avere, non vi si pon perciò mai, se non di modo, che elle vi s' intende si come e a dire. Allora io averò desinato . o A quel tempo lo avero fornito il mio viaggio, o somigliantemente: nei quali modi di dire quella voce Allora , o quelle altre A quel tempo, che si dicono, o simili; che si dicessero; ci ritornano, o ci ritornerebbono in su la condizione, di cui conviene, che si sia davanti detto, si dica poi.

## CIUNTE

# AL TERZO LIBRO

DI LODOVICO CASTELVETRO

PARTE PRIMA.

#### GIUNTA

(I)

M. S. L'argomento contenuto nel Prologo di questo terzo libro, parlando bevemente, è tale. Noi, se 'vogliamo divenir perfetti scrittori nella lingua Volgave, dobbiamo cercar di rassomigliare i libri degli antichi scrittori volgari, si come coloro, che'al tempo presente desiderano perfezione della Pittura o della Schlura, o dell'Architettura, si studiano di rappresentar le opere de Dipintori, degli Scultori, e, degli Architettiantichi. Il quale argomento, nel vero, poco stringe: perciocchi punto non può dimostrarsi, che gli antichi volgari autori abbiano dato quel compinento di

perfezione agli scritti loro, che gli antichi D pintori , Scultori , e. Architetti diedono alle loro opere; anzi più tosto assegnandoss loro imperfezione, se altri considera diligentemente queste parole del Bembo. A supere noi bene, e leggiadramente scrivere appariamo, non dico nella Latina Lungua, la quale è in maniera di libri ripiena, che oggimai vi soprabbondano; ma nella nos ra Volgare, la quale, oltrache pui agevolezza allo scrivere, ci presterà , eziandio ne ha più bisogno. Conciossievosache, quantunque dal suo comunciamente, infino a questix giorno, non pochi sieno stati quelli, che v hanno scritto, pochi nondimeno si vede, che sono di loro, e in verso, e in prosa i buoni Scrittori. Chi non vede, che con le dipinture, e con le statue si rappresentano cose perpetue, come nomo, ed altre spezie eterne? Il rappresentamento delle quali, se fu lodevole appresso gli antichi, è ancora lodevole appresso noi : e con l'Architettura si dirizzano in piè gli edifici ; la disposizione de' quali, se fu graziosa agli autichi, è ancora graziosa a noi. Ma le parole, con le quali si formano i volumi, non sono piacenti parimente ad ogni secolo; anzi quelle , che dilettarono gli Antichi , offendono i M derni: perciocche in luogo di quelle. che già si usarono con piacere degli ascoltanti, ne sono ora sottentrate delle altre diverse, che ora medesimamente si usano o con piacere degli ascoltanti. Laonde consiglio non molto profittevole ci è stato donato dal Bembo, il quele ci ammonisce nelle purole a seguire l'esemplo de Dipintori e degli Scullori, e degli Acchietti presenti e che rassomigliano, quaeto più possono, le opere degli antichi maestri.

Per le sue molte e reverende reliquie.
Le reliquie, che sono avanzate in Roma dall'ingiuria delle nazioni nemiché, e del tempo, appartengono alla ceultura, e al-l'Architettura, ma non alla Dipintura; se non sono alcune, chiamate Grottesche. Adunque come si può presupporre, che Michelagnolo e Raffaello, per le opere degli. Antichi vedute in Roma, sieno divenut nobili dipintori, o in quest'atte, nella quale essi spezialmente tra se sono simili, e valentissimi tra tutti i maestri di oggidi, o sieno molti, o poco prossimi a buoni dipintori antichi?

Che più agevole è a dire, eo Si crede il Bembo con queste parole di commeadare perfettissimamente di dipintura Micchelagnolo Fiorentino, e l'affaello da Urbino; nè peravventura lo fa. Perciocche l'agevolezza del dar sentenza, quanto essi sieno prossimi agli antichi buoni maestri, non opera mica, che sieno perfetti maestri, chiamandosi, prossimo còlui, che più degli-altri si accosta, al camminante avanti; ancoracche per ispazio lunghissimo gli fosse lontano: nè parimente la malagevolezza del

determinare, qual di loro sia dell'altromaggiore, se maldior maestro, dimestra dinecessità compimento alcuno di arte in lea ro; conciossiconsache la incertitudine della maggioranza, ce del miglioramento possai così trovarsi in due artedio rei o mezzania come in due buoni e rari.

La quale usanza e studio, ec. Argon menta imperfettamente, dicendo: La quale usanza e studio, se in queste, arti molto minori posto è; come si vede, giovevole e profitte vole grandemente ; quanto si dee dire, che egli maggiormente porte si debsione di porte maggiormente, ma di postoesser giovevole e profittevole maggiormente, doveva succedere: e allora si sarebbe potuto rispondere, che non è sempre vero, che quello studio, che è profittevole alle arti minori ; sia maggiormente profittevole alle arti maggiori; siecome non è vero sempre, che quella medicina, che caccia la infermità minore, cacci maggiore mente la maggiore.

Nuna arre può bella e chiara come piutamente essere, senzi essa. lo aviei reputata la proposizione dirittamente cootra i a questa molto più vera; cioè che nuna serittura può bella e chiara compiutamente essere, senza alcuna arte, o effetto di arte, o cosa meniorerole, atta ad essere soggetto di scrittura. Percheche tutte le arti, e i loro effetti, e le cose memore.

voli hanno sua perfezione senza scrittura, e consistono per se, senza ajuto di altrui: ma la scrittura, senza il soggetto predetto, non è perfetta, nè consiste. Laonde è più da stimare o arte, o chechè sia di memorevole, che non è la scrittura: il che ancora si può chiaramente dimostrare per questa via. Prendi una scrittura, quanto si voglia perfetta, la quale abbia soggetto imperfetto ; e dall' altra parte prendi una scrittura quanto si voglia imperfetta, la quale abbia soggetto perfetto; e fa, che si dia sentenza, quale tra le due sia più da. lodare; senza dubbio da ognuno più lodevole sarà giudicata la seconda, che la prima. Adunque più da estimare è qualunque arte, e cheche sia di memorevole, che non è la scrittura.

Conciossiecosachè e Mirone, ec. Questa è una prova non aspettata; perciocchè si attendeva, che si stabilisse per argomento la proposizione soprapposta, che niuna arte può bella e chiara compiutamente essere senza scrittura, e non proposizione diversa : cioè che gli artefici per le loro arti non sono eternamente nominati, senza scrittura. Ora è da sapere, che niuna altra arte è stata trovata, per trovare principalmente nome eterno all'artefice ; ma sì altro, cioè utile, o diletto, o a se, o agli altri : il che quando avviene che ottenga , ha avuto il suo compimento, e tutta la sua chiarezza. Ma l'arte dello scrivere fa Bembo Vol. XI.

zitrosta, per conservamento della menoda delle cose scritte; ma non fur ritrovata pre lo conservamento della memoria dello scrittore, inquanto è scrittore; savto se egifi; a sitri non iscruesse di lui spezialmente: "Al dunque pari sono l'arte dello scrivere; ello altre arti, in conservare la memoria degli scrittori, e spezialmente se non si farmende ria nella scrittura del nome dell'artefice!"

Perche ragionevolmente Alessandro il Magno, ec. A me pajono le parole di Alessandro il Magno poco ragionevoli re assui vane: perciocche mostro per esse di saper poco di Poesia, e quale dovesso essere il soggetto reale poetico; desiderando in effetto oscurità a fatti suoi, e poca eredenza negli ascoltatori, contra la otenzione nondimeno del desiderio suo. Conciossiccosache la materia reale della poesia non voglia esser saputa, o potersi sapere dal mondo, se non sommariamente; e le operazioni di Alessandro il Magno fossero a suoi di, e sieno a uostri manifestissime attuti, particolarmente per opera de diligenti Istorio.

E per le immagini, e forme, che gli antichi uomini; ec. lo credio, che il Bembo in questo luogo per le presenti parole porti quella opinione, che io veggo discorrere; quasi per tutte le scritture degli usmini scienziati moderni; e alcune degli ustichi ancora; cioè che la scrittura sai solamente la immagine dell'animo; sè come la dipintura, o una statua è la immagine del corpo e poiche egli non comprende le operazioni degli artelici, dipintori, scultori e architetti sotto il nome delle immagini , e delle forme dell' animo, Ma peravventura ed esso e gli altri s'iuganuano: perciocche le immagini dell'ausmo principalmente riguardano due parti; l'una delle quali comprende la bontà o la malvagità dell'animo; e l'alira comprende la rozzezza o la sottilità dell'animo. Ora le predette due parti comunemente meglio si discernono in qualunque altra azione, che pella scrittura. Launde dalle opere si conoscono gli uomini dabbene, e dammale; e parimente i rozzi e gl'intendenti. Egli è ben vero, che per la scrittura si riconosce la rozzezza, o la sottilità dell'arte dello scrivere, più agevolmente, che per altra cosa ; e per conseguente la immagine in questa particella, ec.

Conciossiecosachà, quantunque dal suo emiliaciamento, infino a questo giorno, non pochi. sieno ratai quelli che v'hanno scritto, pachi nondimeno si vede, che sono di doro, e in verto, e in prosa i bunni scrittori () ra vegasi il Bembo, come queste parole si confacciano con quelle altre sue. R. ora, Monsignore M. Giulio, e a questi ultimi secoli successa alla latina limgua la volgare, e de successa coni, feicomente, che già in esta, non pur molti, ma antora-eccellenti scrittori si leggona e nel versa, è nella prossa.

# GIUNTA,

(2)

M. S. Pareva, che per le ragioni soprascritte, di necessità il Bembe dovesa,
raccontere alcun ragionamento tenuto tea
persone, che avessero considerata in tutta
le parti, con molta diligenzia, alcune della
satue antiche di questa lingua, cioè alcun
libro di alcuno antico; dimostrando di quali
parole separate, e di quali accompagnate,
fosse composto; e non come terminino i
nomi, e si torcano i varbi della lingua,
forentina: il che si può ancora ayere dalla
bocca del popolo vivente.

Veggendo essi da principio tutta la strada, per la quale a camminare hannon che per addietro non si è veduta. Ma se non si è veduta, come vi hanno camminato, senza errare, il Petrarca e il Boccaccio? Adunque erano queste parole da modificare così; che per addietro non si è

veduta generalmente da ognuno.

Di che io testè, venendo qui con M. Ercole, amendue ne ragionavamo nella mua barchetta, che più agevolmente oggiec. Se la casa di Carlo Bembo era posta verso tramoutana, a rispetto dell'alhergo di Giuliano, spirando vento da tramoutana, comme è stato detto di sopra, la casa sta lhemane; perciocchè si naviga più agevolmente que; perciocchè si naviga più agevolmente

senza vento nimo, che con vento contrario; ma a che dire simile cosa, non apparendo per altro del sito delle cass? Ora non è men da maravigliarsi, che avendo barchetta, che fosse sua, si come egli afferma; salisse più tosto in su nna di quelle de' Beinbi; tornando all'albergo la prima giornata di questo ragionamento, che in su la sua. Così detto, e scese le scale, e alle porte, che dal canto dell'aqua erano, pervenuti, mio fratello si rimase, e gli tre in una delle nostre barchette si dipartiriono.

Ma io sicuramente di ciò mestiero avez , ec. Aucorachè l'animo nostro rifugga ; e abbomini le cose poco piacenti; noa avviene miga, che per poco impedimento non le comprendoa meglio, che non si fanno le piacenti. Ma le malagevoli ad inteudere, e lontane dalla usanza comune degli uomini, per sopravvegnente turbazione, quantunque leggiera, non possono essere apprese.

#### GIUNTA

(3)

M. S. Vedeva il Bembo, che Giuliano non aveva preso a dir quello, che seguita: laonde soggiugne questo modificamento di parole: Se io dirittamente stimo: perciocchà Eccele Strozza non domando, che el fosse ragionato di Gramatica, o come finisse vo, i nomi, e i verbi, e si torressero; ma la significazione, e la origine de vocaboli Tescani, si come ancora mostramio nel fine del secondo libro.

La qual somma perciocchè nelle altre lingue ec. Se queste cose, di cui convien dire a Giuliano, sono si poto per se piacenti, che se romore alcuno si sentisse, appena creda, che altri le possa apprendere; perchè con la divisione non teota di levar loro il poco piacimento più tosto, che con la confusione accrescerio, senza rendere ragione niuna, per quale intendimento faccia ciò ?

E per incominciar dal Nome, dico. che si come nella maggior parte delle altre Lingue della Italia , ec. Già abbiame fermato per vero, che l'Italia non ha, ne può avere, se non una Lingua Volgare, nella quale si debbano dettar le scritture: si come anticamente non avea, se non una Latina, alla perfezion della quale dee riguardar chi scrive. Ora è da sapere, che tutti i nomi della Lingua Volgare non hanno una forma medesima : perchè se vogliamo riducergli a certe regole, agevoli ad essere apprese, e certificarsi quanto bene ne ragioni il Bembo, è di necessità di dividergli prima in due maniere : Yuna e l'altra delle quali riceverà divisioni nella guisa, che poi si dirà. E contentan-

doci noi al presente de'vocaboli de'Gramatici Latini , dinomineremo l' una de' Nomi Propri. e l'altra de Nomi Appellativi: le quali due maniere hanno tra se quello riguardo, e quella proporzione nel significare, che suole avere il particolare verso il generale nell'essere della natura delle cose, Ora l' una maniera, e l'altra significa principalmente Sostanza, o Accidente: ma l'una, cioè quella de propri, significa ciò certo e ristretto; e l'altra, cioè quella degli appellativi, lo significa incerto e non ristretto: ma amendue secondariamente, o accessoriamente che ci piaccia di dire, significano per lo più, Numero, e Sesso. Vero è. che non significano il numero ugualmente; percioccite la maniera degli appellativi significa il numero secondariamente di uno. o di più; come, se dico Cavallo, significa un cavallo solo; e se dico Cavalli, significa più cavalli: ma la maniera de' propri non può secondariamente significare, se non il numero di uno; come, dicendosi Roma, o Firenze, non si significa altro, che una Roma, e una Firenze. Ma il sesso è significato secondariamente dall'una, e dall'altra maniera ugualmente; pereiocchè così si comprende , dicendosi Pietro , che si significa maschio, come dicendosi Cavallo, che si significa maschio. Io dissi, per lo più, perciocchè sono alcuni nomi appellativi, ne' quali secondariamente non a comprende il numero distinto, nè il

sesso; e alcuni propri, ne quali non ani comprende il sesso : come non si distingue il numero secondariamente in Pari, Spezie, ne il sesso in Pari, Spezie, Aere, Arbone, Enea, e in simili. Egli è vero, che in cosi fatti nomi si: comprende accidentalmente la significazione del numero, e del sesso di fuori, o per l'articolo, o per l'aggiunto; e quella del numero per lo verbo ancora. Ma è da sapere, che le significazioni, nomate da noi secondarie, o necessarie, o acchiuse ne' nomi, si trovano essere ne' nomi appellativi principalmente, i quali ora sono sustantivi e ora sono aggiunti, secondochè i predetti accidenti sono sustantivati , o non sustantivati : come in Uno, Primo si trova il numero principalmente significato ed in Maschio, e Maschile: in Femmina, e Femminile si truova il sesso principalmente significato; non ostante che in questi medesimi si truovi il numero, e'l sesso secondariamente significato. Ora, perchè i nomi ap-- pellativi, principalmente significanti il sesso. non hanno forma gramaticale diversa dagli altri appellativi, e tra loro sono diversi alquanto, sene tratterà separatamente: e perchè gli appellativi , significanti principalmente il numero . hanuo diversa forma in assai di loro dagli altri appellativi, e tra loro sono diversi, alquanto, sene tratterà separatameute. Appresso, perche i nomi appellativi, significanti la sustanza, o l'accidente del parlante, inquanto di se favella; o la sustanzia do l'accidente di colui, a cui è parlato, in quanto gli è favellato; o la sostanza o l'accidente di colui, o di quello, di che si favella, inquanto nè di se favella, nè gli è favellato, hanno diversa forma gramaticale nella maggior parte di loro dagli altri appellativi, e tra loro non sono molto simili ; senzache alcuni di loro significano secondariamente il Caso, comeche in molti non si discerna il sesso significato secondariamente; sono per le predette proprietà da separare dagli altri nel trattamento. Adunque noi constituiremo quattro maniere di nomi; una de'propri, e tre degli appellativi: cioè una degli appellativi comunil'altra degli appellativi significanti principalmente numero, la terza di quelli, i quali sono stati da' Gramatici, e senza dubbio male, nominati Vicenomi. E di ciascuna di loro separatamente, come abbiamo detto, ragioneremo; e prima diremo il parer nostro secondo l'ordine del Bembo; se sia vero, che alcune pochissime voci Toscane finiscano naturalmente in consonante : lasciando da parte i nomi propri, de' quali senza dubbio molti hanno questo privilegio, come apparirà nel trattato loro: e appresso quello, che giudichiamo del sesso gramaticale, e quante spezie di sesso si trovino ne' nomi volgari. Dice adunque il Bembo.

I Nomi in alcuna delle vocali terminano, e finiscono sì come naturalmen-

te fano ancora tutte la Toscane voci ; da alcune pochissime in fuori. Ora, se noi trarremo fuori, come diciamo, i aqmi propri, non crediamo, che ci sia alcuna voce naturale Toscana, che finisca in altra lettera, che vocale: perciocchè quelle, che pajono finire in consonante, o non sono voci per se ; o sono tratte dalla loro natura, per accrescimento accidentale di consonante;o per diminuimento accidentale di vocale, o ancora di sillaba: presupponendo due cose per vere, sì come sono; l'una, che le voci disaccentate non si deono, ne si possono potere appellar voci, ma sono da reputar parte delle voci, con le quali si accompagnano, e dall'accento delle quali sono sostenute; essendo prive di accento aguto, il quale, al mio parere, è quello, che informa, e constituisce la voce: l'altra, che non si può dire, che alcuna voce naturalmente finisca in consonante; se non vi può finire davanti a voci comincianti da vocali, e da consonanti indifferentemente. Adunque per la prima ragione noi diremo, che Per, Con, In , Non, Et , Ed , Od, Ad, Sed , Il , che sono alcune tra le pochissime voci Toscane, di che intendeva il Bembo, stimando che finissero in consonante, non sono voci perfette; delle quali se alcuna mai diviene voce . cioè riceve l'accento aguto sopra se gitta via la consonante finale , come di Non , dicendosi No.

Non son mie no, s' io muoro, il danno è vostro.

Ch'or st, or no s'intendon le parole. E per la seconda ragione ancora affermeremo , una parte delle predette voci non finire in consonante naturalmente i non potendo finir così, se non davanti a voci, che cominciano da vocale: e sono queste Et, Ed, Od, Ad, Sed: e appresso queste altre Ched , Ned , le quali medesimamente non hanno luogo, se non davanti a voci comincianti da vocali; e peravventura da alcuna vocale, come è E; le quali Ched, e Ned, insieme con l'altre ricevono l'accrescimento della D. o della T. seguendo voci, comincianti da vocali, per fuggire il congiugnimento delle vocali in quelle, che sono disaccentate, accostantisi troppo velocemente, mentre si profferiscono, alle voci, con le quali si accompagna. no; sì come si usa di fare in Et, Ed, Od, Ad, Sed; o pure in voci accentate, le quali, per essere di continuo in su la lingua de parlanti, si accostano troppo velocemente alle vocali prime delle voci seguenti; e tali sono Che, e Ne. Si come dall' altra parte non si può concedere, quelle essere voci Toscane, finienti naturalmente in consonanti, che non si possono allogare, se non davanti a consonanti. come sono tutte quelle, che possono gittar via la loro ultima vocale Sor, Pur. Fuor. Debit; Peregrin, Amiam, e simili : o pure aucora l'ultima sillaba, come una delle disaccentate, di sopra ricordata, .!!, Quel, Ker, per Verso, Fan, per Ramano, e simili.

#### GIUNTA

(4,

M. S. Poiche abbiamo veduto, se sia vero che si trovino le pochissime voci Toscane che naturalmente finiscono in consonante: è da vedere, che cosa sia Sesso gramaticale, e quante sono le sue spezie. Sesso gramaticale è qualità interna del nome, o forestiera; per la quale si comprende, ose la sustanza, o l'accidente significato dal nome , sia da reputar maschile, o femminile. Nè alcuno si maravigli, che qualunque sustanza. o l'accidente significato dalpome sia reputato maschile . o femminite, e sia a loro attribuito l' un sesso, o l'altro nella lingua volgare; ancorachà le piùdelle cose naturali, o non naturali, che si significano co' nomi , non abbiano. in verità nè l' uno . nè l'altro sesso: conciossiecosachè il sesso non abbia, propriamente parlando, luogo, se non negli animali perfetti, e atti a generare. La quale sconvenevolezza ha avuta origine dalle lingue passate, onde è stretta la monit stra ; le quali assegnarono molte : appellazioni maschili, o femminili a molta case nelle quali nondimeno non appare cost

fetta differenza. Il che alcuni hanno creduto, che esse prendessero dagli Astrolaghi , da' Fisici, e dai Lapidari, che ne'Pianeti, e ne' Celestiali segni, e negli alberi, e nelle pietre preziose. pur per certe proprietà loro, altri ne reputaron maschi, e altri femmine ; secondoche per quella si accostavano più alla natura maschile, o femminile. Ma quanto bene, essi sel veggano; discorrendo molto prima l'uso compiute delle lingue tra' popoli, che l' Astrologia, o la Filosofia, o la conoscenza delle pietre preziose avesse avuto cominciamento tra gli Speculanti. Ora le spezie del sesso gramaticale primieramente son due; l' una delle quali si può domandare internadel nome, e l'altra forestiera. L'interna è quella, che di sopra nominammo sesso secondario; e la forestiera quella, che nominammo accidentale. Ora chiamiamo quella, interna; perciocchè il nome ha in se la dimostrazione del nome, apparente nel fine, senza avere riguardo alcuno cosa di fuori: e questa, forestiera; perciocehè il nome nou ha in se alcuna dimostrazione di sesso, ma la prende di fuori, o dall'articolo, o dall'aggiunto. Di nuovo così l'interna, come la forestiera si divide in due spezie, cioè in maschile, efemminile. La maschile interna ha due terminazioni de'nomi appellativi , comuni! nel numero del meno, A, e O; e una: del più, I Ma è da por mente, che la terminazione A sia di nome, che pervente ga nella nostra Lingua o dalla prima declipazione Greca, terminante in HE, come Idiota. Poeta, Evangelista; e a questa similitudine . Artista, Leggista ; o veto dal primo caso della terra declinazione Latina de' nomi finienti in Ma, come Posma . Clima. Sene trae fuori Tama . clie ora e femminile, e ora maschile, secondo il parere del parlante, o dello scrittore: e de' nomi terminanti in O sene trae Mano, che è femminile della spezie forestiera. La femminile ha una terminazione sola nel numero del meno, cioè A ( purche non sig l'assegnata alla maschile ) e nel più E; e può ancora avere A: ma in alcuni nomi, che sono per altro maschili, e terminano nel meno in O; fuorche Biada, che ha Biade, e Biadora nel più; ancorachè Biadora non venga de Biada, ma da Biado usate da Dante nel Convito. Ed è da sapere, che la terminazion femminile in A del più, ora conserva le sillabe del nome pari al meno numero, come Risa Risa, Letto Letta; ora l'accresce di una sillaba, come Luogo Luogora, Borgo Borgora. La forestiera si divide, non solemente nelle predette due spezie, cioè in maschile, e femminile; l'una e l'altra delle quali si contenta comunemente di una sola terminazione de nomi nel numero del meno; e questa è E; e di un'altra sola nel più , e questa è I; come il Padre, i

Padri Caro Padre, Cari Padri : la Madre, le Madri, Cara Madre, Care Madri. ( Si traggono fuori di questa regola Mano, e Spezie, amenduni nomi femmipili ; e nondimeno Mano non è maschile. ne Spezie termina nel più in I, ma in E) ma si divide ancora in due altre spezie ; I' una delle quali possiamo nominare Mobile per cagion della natura, e l'altra per piacer di colui, che parla, o scrive: nè hanno terminazione varia nel meno, o nel più, dalle due prime spezie. La mobile. per cagion di natura, ha luogo, secondochè la sustanza significata naturalmente è maschile . o femminile; come il Fante . la Fante, Sollecito Fante, Solleciti Fanti Sollecita Fante, Sollecite Fanti. il Nipote, i Nipoti, la Nipote, le Nipoti; e l'accidente significato si accosta a sustanza maschile , o femminile: il Dalce Vino, i Dolci Vini, la Dolce Acqua, le Doloi Acque. Il simile si usa in Pari, quantunque non termini in E nel meno. ma in I; come fa ancora nel più, il Papi numero, i Pari numeri, la Pari quantità, le Pari quantità. La mobile, per piacere del favellatore, o dello scrittore, non si allontana punto dalle sopraddette terminazioni, ne nell'un numero, ne nell'altro. Vero è, che non comprende sotto se altri nomi, se non questi, il Fronte i Fronti la Fronte le Fronti, il Fonte i Fonti, la Fonte le Fonti, il Fine i Fini,

la Fine le Pini, e alcuni altri. Il simile st usa in Tema, quantunque non termini nel meno in E, ma in A: il Toma, la Tean ma, Lungo Tema, Lunga Tema, Ora . perche indifferentemente si adoperi nome maschile a significar cosa, che naturalmen-19 te è femminile; o si adoperi nome femmini le a significar cosa, che naturalmente è maschile, come Aquila, Corvo; non si dee perciò introdurre nuova spezie di sesso 18 gramaticale, come hanno fatto molti maestri di questa arte ; poichè sotto il sesso maschile, o femminile si nominano molte" cose, le quali non sono ne maschili, ne femminili naturalmente, senza introducimento di nuova spezie di sesso: conciossiecosachè con tutto questo si affatichino indarno di ammendare il difetto della usanza delle lingue, generato e ricevuto ab antico da popoli parlanti, o scriventi. Trapassiamo omai a ragionare delle quattro maniere di nomi, di sopra da noi proposte; e prima della prima, che appelliamo de nomi propri, de quali tanto ne parla il Bembo.

### GIUNTA.

(5

M. S. Adanque i nomi propri, per asser molti di loro presi interi da Lingue

straniere; e melti per essere stati storpiati iutin da principio da Volgari, quando passarono nella Lingua nostra, senza poscia essersi potuti ridirizzare secondo la comune regola ( perciocche pare, che i nomi propri si conservino appo noi nella forma. che la prima volta ci sono porti da chi gli nomina) sono differenti dagli Appellativi comuni in quattro cose: conciossiecosachè abbiano per fine le consonanti, e tutte le voceli; e dimostrino poca differenza di sesso interno; e abbiano la finale, e naturalmente l'ultima sillaba accentata. Ora i nomi propri, i quali hanno le consonanti per fine, non mostrano punto di differenza di sesso interno. Perciocchè così si dice Alibech, come Osbech, e Alathiel, come Israel, e Jerusalem, come Abraam, e Chios, come Micridanes, e Judit, come Sialot, nomi propri finienti in consonanti, e altri assai: e noudimeno per lo sesso forestiero si conosce, che gli uni sono maschi, e gli altri femmine. E oltracciò tutti i nomi maschili, o femminili che si sieno, banno l'ultima sillaba accentata. Ne' quali nomi sì come si conserva il fine, secondochè si preude da altre Lingue, così, al mio parere, si dee conservare l'usanza della Lingua, onde sono presi, nel rimauente, e non quella della volgare : come, per cagion di esemplo, si dee scrivere Jerusalem, e non Gerusalem; e Jacob, e non Giacob,

130

E dall'altra parte, volendo finire in vocale secondo l'uso Toscano, si dee scrivere Gerusalemme, e non Jerusalemme, e Gincopo, e non Jacopo; e la ragione di ciò è manifesta. Ora appresso, altri finiscono in una delle cinque vocali; e seguendo io l'ordine usitato delle vocali, dico prima che i nomi propri finienti in A, non mostrano punto di differenza di sesso interno; così dicendosi Alda, e Ciesca, come Galba, e Seneca. I maschili procedono dalla prima declinazione Latina finiente in A. in As, in Es; e alcuna volta dalla terza finiente in On , tramutato E del sesto caso in A. e dicesi da Helicone; Helicona: I femminili procedono dalla prima Latina finiente nel numero del meno in A, o del più liniente in AE; o dalla terza finiente in As , in Is , o in On, Dalla prima finiente in A, come Lucia, Laura; del più finiente in AE, come Vinegia, Atena (comeelie si dica ancora Atene) dalla terza finiente in As, tralasciata S del primo ca: so, si dice di Pallas, Palla; dalla finiente in Is, o in On, tramutatasi E del sesto caso nell' A , si dice di Aeneide ; e di Theseide, Eneida, e Teseida; e di Ama zone, Amazzona. Poi i nomi finienti in E, non mostrano similmente differenza interna alcuna di sesso ne più di loro ; dicendosi così Giunone, come Cicerone; ma ancora in certi pochi si trovano avere l'ultima sillaba accentala, come in Penelope,

Ipsifile : il che, come segnale interno, può far fede aucora della loro femminile natura. Ora i maschili procedono dalla prima declinazione Latina finiente in Es, come Anchise : e dalla terza , accostandosi al terzo caso, senza aver riguardo, se crescono . o non crescono con l'accento aguto in su la terza sillaba, come Cesare, Innibale . Amileare, I femminili parimente si prendono dalle due predette declinaziomi; cioè dalla prima finiente in E, e sono Nomi Greci, come Penelope, Calliope, per lo più con l'ultima sillaba accentata, come dicemmo: perciocchè si dice Euterpe; e alcuno da questa medesima finiente in A, come Firenze (contuttochè in verse si dica Fiorenza) e dalla terza, accostandosi al terzo caso, come Giunone, Didone. Appresso i Nomi finienti in I, non hanno tra loro segnale interno di sesso differente; perciocche così si dice Cariddi, come Ti fi; faor solamente Forli , nome maschile , che si trova avere l'uttima sillaba accentata. I maschili, al parer mio, possono avere avute sei origini. La prima può essere stata la similitudine di alcuni nomi femminili della seconda declinazione Greca, finienti in n; come sono Creti, Lipari, ad esemplo de' quali ancora si sono detti Cipri, Drepani, nomi maschi. La seconda può essere stata la perdita dello O in alcuni finienti in Rius della seconda declinazione Latina, come Rinieri, Ruggieri, Neri, Angioglieri; dovendosi dire Rinierio, Ruggierio, Nerio, Angioglierio. La terza può essere stata il secondo caso latino della seconda declinazione perciocchè dicendosi in Latino Forum Popilii, Forum Julii, Forum Livii, si è detto in Volgare Forimpopoli, Friuli, Forli, come dicemmo, con l'accento sopra l' ultima sillaba. La quarta può essere la terminazione in I del sesto caso della terza declinazione Latina come si vede in Tisi, Costantinopoli, Galipoli . Giovanni , Chiassi. La quinta può essere stata la terminazione Francesca in Is; conciossiecosachè, dicendosi Luis, Paris, Dionys, Tamis, trapassino nella nostra Lingua con mutamento di S in G, e con trasportamento del suono dello I dopo la G: laonde riescono Luigi, Parigi, Dionigi , Tamigi. La sesta e ultima può essere stata il riposo nello I delle consonanti Toscane C, e D: perciocchè, essendosi presi alcuni nomi da nazioni barbare, terminanti in C, e D consonanti; e ricercando esse il loro riposo naturale, sono cuduti in I, come Ciuriaci, Giuffredi, Tancredi , Manfredi ; sì come ancora si dice Abbicci. I femminili procedono dalla seconda declinazione Greca finiente in ", come Creti (ancorache si dica Creta) Lipari ; o dalla terza Latina, per due casi, cioè dal primo caso , gittato via S , come Minois, Minoi: Procris, Procris o dal sto caso così terminante, Cariddi, Napoli. Ora sarà ben fatto, che in questo lugga

dove si ragiona de' nomi terminanti In I. io dica, come i nomi delle famiglie, terminanti in I, Elisci, Buondelmonti, e simili, sono nomi del numero del più, e non del meno; e hanno difetto, non solamente della preposizione, seguante il secondo caso, cioè di Di, ma ancora dell'articolo; in guisa che tanto è a dire Tedaldo Elisei, quanto Tedaldo degli Elisei. Nè altri si si dee maravigliare del difetto della preposizione Di, usato dopo Cusa, A casa il padre; e avanti a Dio, La Dio merce: e dell'articolo insieme avanti a Giudicio, dipendente da Die, Nel die giudicio. Nella qual materia mi pare aver compresi due errori degli scrittori moderni. L'uno de' quali è, che accompagnano i nomi delle femmine del numero del meno con questi nomi delle famiglie del più maschili, senza segno di caso, o articolo; dicendo Argentina Pallavicini ; dovendosi , secondo l' uso diritto dire, Argentina Pallavicina, o Argentina de Pallavicini , e non altramente. L'altro errore loro è . che dicono L' Elisei, dovendosi dire L'Eliseo, si perchè si accompagna l'articolo singolare col numero del più, che è sconvenevolezza non comportevole; si perchè simil modo di dire è fuori della usanza degli scrittori approvati. Ma tornando al nostro trattato, dopo i nomi finienti in I, seguitano i finienti in O, i quali non dimostrano più che gli altri il sesso interno;

dicendosi Dido, Saffo, Giuno, come Plato, Cato, Apollo. Ora i maschili procedono da due declinazioni Latine, cioè dalla seconda, conformandosi col sesto caso, come Regolo , Metello , Lucio ; e dalla terga, non si scostando dal primo ca o, come Plato, Cato, Varro, Scipio, Pluto, Apollo; i quali possono ancora finire conformandosi col sesto caso con crescimento di una sillaba, Platone, Catone, Varrone, Scipione, Plutone, Apolline. I femminili non procedono, se non dalla terza, venendo dal primo caso, Giuno, Dido, Saffo, Ero; alcuni de' quali possono finire in E. avvicipandosi al sesto caso, con crescimento di una sillaba, come Giunone. Didone ; e alcuni no, come Saffo, Ero. Ultimamente i nomi propri finienti in sono pochi, e sono tutti maschili, presi o dal Latino sesto caso, come Gesù, o dalla Lingua de' popoli, de' luoghi de' quali quivi son propri, come Corfu, Cefalù; o sono tali per gittamento della sillaba ultima, come di Artus, o di Artuso si è detto Anu; i quali tutti hanno l' ultima sillaba accentata: e tauto basti aver detto per sufficiente notizia della prima spezie de'nomi da noi di sopra proposta. Ora trapassando alla seconda, che nominammo degli appellativi comuni, diciamo, che niuno nome intere di questa schiera (perciocchè degli accentati favelleremo

poi separatamente ) di qualunque sesso, e numero si sia, può ricevere l'accento aguto sopra l'ultima sillaba, o finire in consonante, o in vocale U: conciossiecosachè convenga, che ogni nome predetto, generalmente parlando, finisca in una delle quattro vocali, A, E, I, O, accentate gravemente; delle quali se ne può, e dee fare tre forme generali, e regolari; due di que' nomi, che banno il sesso interno, e una di que', che hanuo il sesso forestiero : cioè una de maschili , dimostranti la sua maschilità, e singolarità per lo suo fine proprio O, come Cavallo, e dimostranti parimente la maschilità, e la moltitudine per lo suo fine I, come Cavalli; l'altra de' femminili, dimostranti la sua femminilità, e singolarità per lo suo fine proprio A, come Cavalla; e parimente dimostranti la sua femminilità, e moltitudine per lo suo fine proprio E, como Cavalle. La terza de' nascondenti il sesso. ma dimostranti la singolarità per lo suo fine E, come Madre, Padre; e parimente nascondenti il sesso, ma dimostrauti la moltitudine per lo suo fine I. come Madri. Padri. Da ciascuna delle quali forme traviano (come si farà menzione a suoi luoghi convenevoli ) alcuni nomi; terminandone certi maschi in A nel meno, e alcuna volta in E nel più; e alcuni della terza forma in E nel più,

#### GIUNTA.

(6

M. S. Ora la prima forma de' nomi dimostranti maschilità, e singolarità, per lo fine O, banno spezialmente una origine dalla seconda declinazione Latina, e dalla quarta, accostandosi al sesto caso, con mutamento nondimeno dello U nello in que' della quarta, come Maestro, Corno , Arco. Ma nonpertanto l'hanno dalla terza Latina in que'nomi, che crescono ne'casi obbliqui con l'anziprossima all'ultima sillaba disaccentata. Ma la loro origine è di due maniere; perciocchè o originano dal primo caso finiente in O, o vero in Or, o vero in Us, tralasciata R, o S, e tramutato U in O; come Uome, Turbo (benchè si dica ancora Turbine, e Turbo da Turbido della seconda declinazione siguificante altro ) Marmo, Solfo , Gozzo , Tempo, Pondo, Uopo a similitudine di questi, di Cespes, e di Gurges, quasi si dicessero Cespus, e Gurgus, si è detto Cespo, e Gorgo; contuttochè Dante usi Gurge. Si prende ancora dal primo caso di Ebes, Besso, gittata via la E prima, e datagli la fine in So: onde si trae poi Bessaggine, qualità attribuita a' Sanesi. Perchè vegesi il Bembo, quanto lodevolmente si vanti di aver egli novellamente chiamato Genere il sesso, dovendosi, secondo l'usata forma della lingua, dire Geno: il che uondimeno alcuni dicono, e non Gonere. Il qual none Genere, in quanto risponde a spezie, è usato da Daute in una Canzone.

O vero il gener lor, ch'io misi avanti.

O si formano dal sesto caso, mutando e in o, come di Paupere, Povero, di Robore, Rovere, di Consule, Console, di Arbore . Albero , di Alacri , Allegro , di Vespere, Vespero, di Aspide, Aspido (quantunque ancora si dica Aspe) di Jaspide, Diaspro, di Gingiberi, Gengiovo, di Ebore , Avorio , di Ilice , Leccio (quantunque si dica ancora Elce). E alcuna volta con la giunta dello i, e con trasportamento dell'accento; di Murmure, Mormorio, di Pulvere, Polverio (comechè si dica la Polve, e la Polvere, e a questa guisa si dice di Labore, Lavorio: benche non abbia l'anzipenultima sillaba accentata: nondimeno si prendono dal primo caso, come di Latro, Ladro (ancorache si dica Ladrone ), di Bubo, Guffo, di Sermo, Sermo (ancorachè si dica Sermone) e con perdita della r. come di Dolor, Duolo. di Maggior, Maggio, di Error, Erro ( ancorache sieno in uso continuo Dolore, Maggiore, Errore) e di Stridor, Strido: e con perdita di rs, come di Socors, Sciue-

co. E alcuni, contuttochè sieno, senza accrescimento di sillaba ne' casi obbliqui. finiscone pure in o, come Tristo, Silve. stro, Cilestro, Terrestro (benche si dica encora Terrestre) e Rozzo, e Fascio, e Semplo (benchè si dica anche Semplice). Ma, per compiuto dichiaramento di questo fine o, è da sapersi, che non solamente si prende il primo caso della prima declinazione, non ostante che cresca con l'anzipenultima accentata; ma si tramuta ancora il sesso, dicendosi di Obblivio, Obblio ( non cessandosi nondimeno di dire Obblivione ) e di Peregrinatio, Peregrinaggio. e di Exclamatio, Schiamazzio. e gli altri simili , come Retaggio , E:baggio . Maritaggio , Messaggio , Coraggio. Il che ancora avviene in alcuni vegnenti da' femminili della seconda e quarta declinazione latina: disendosi di Auricula, non pure Orecchia, ma Orecchio, e di Testicula, Teschio. Oltracciò è da sapere, che tutti i nomi femminili della seconda, e quarta declinazione latina mutano sesso. trapassando in volgare, come il Pero, il Melo, il Fico, il Duomo, l'Ago, è tutti gli altri , fuoriche Mano , che è nome femminile comune appellativo solo, veramente finiente in o. Perciocche, quantunque si dica Immago in verso alcuna volta, e Grando, e si truovi scritto in Giovanni Villani Pasqua di Risurressio, e Nuro in rima usato da Dante: si dica nondimeno Im-

mage in verso, e Immagine in verso e in prosa; e Pasqua di Resurrezione, e Grandine, e Nuora sempre altrove. Ora, come dicemmo, i nemi di questa forma finiscono in i nel numero del più; ma con alquante notabili differenze. De' quali aondimeno alcuni maschili e femminili vegnenti dal primo caso della terza declinazione. mancaño del predetto numero, come Uopo, Pondo, Turbo, Immago, Resurressio, Grando; e a questo gli aggiunti maschili, come il Tranquillo, il Caro, lo Scarso, per la tranquillità, per la carestia, per la scarsità, e simili : conciossiecosache i Tranquilli , i Cari , gli Scarsi , e simili, significherebbono altro. Ora le differenze notabili appajono nel fine di questa forma nel numero maggiore : poichè alcuno nome cresce di una sillaba, come Uomo, Uomini, e non Uomi; benchê mi ricorda aver letto in Giovanni Villani ancora Uomi: ma può essere stato difetto dello Scrittore. E alcuni altri diminuiscono di una vocale; e sono i vegnenti dalla seconda declinazione latina, e finienti in io, come Desiderio , Desideri , Giudicio , Giudici. Occhio, Occhi, Primajo, Primai, e simili. Il qual diminuimento non ha luogo in Vario , Strazio , Sazio , Spazio , Vizio , i quali fanno , non Vari , Sazi , Strazi , Spazi , Vizi , ma Varij , Strazij , Sazij , Vizij. Ne parimente il può avere in que nomi, che hanno i accentato; launde

140

Natio. Obblio, Disio, Lavorio, e simili, fanne Natti , Obblii . Lavorii : perciocelie io è di due sillabe in questi nomi, e di una in quegli altri. Appresso alcuni prendono h avanti ad i di nuovo; e sono tutti quelli. che terminano nel meno in co, o in go come Fuoco . Sciocco . Luogo , Giogo ; Fuochi, Scioochi, Luoghi, Gioghi, e simili. Il qual prendimento di h, non ha luogo in Greco , Amico , Nemico , Mago: dicendosi Greci, Amici, Nemici, Magi, non Grechi . Amichi . Nemichi , Maghi : nè in que' nomi, i quali vengono dal Greco , terminante in Kec , come Fisici , Loici, e simili; non l'asciando di dire, che il Petrarea in rima disse Bifolci in luogo di Bijolchi. Sono alcuni ancora, che finiscono in i, e in a, e in e con pari sillabe al minor numero; e alcuno in i con una vocale meno; e in a con pari; e alcuni in i con una meno; e in a, o in e con pari; e alcuni in i con pari; e in a con una sillaba più del minor numero; e alcuni finiscono solamente in a; ma quando finiscono in a, o in e perdono la maschilità. Il qual fine in a è preso dalla terminazione neutrale della lingua latina; e quindi nasce, che le sillabe sone pari o non pari a quelle del meno: perciocchè e Pratum, e Prata hanno le sillabe pari ; e Corpus, e Corpora non l'hanno. Adunque finiscono in i, e in a con sillabe pari al singolare, Ornamento, Ornamenti, Ornamenta; Comandamento, Comandamenti, Comandamenta : Prato , Prati , Prata : Quadrello, Quadrelli, Quadrella: Digiuno , Digiuni , Digiuna : Peccato , Peccati, Peccata: Foro . Fori . Fora: Anello . Anelli : Anella: Budello , Budella , Budella: Dito . Diti . Dita: Filo , Fili , Fila: Coltello, Coltelli, Coltella: Corno, Corni, Corna: Riso, Risi, Risa: Letto, Letti, Letta. Finiscono in i, in a, e in e con pari sillabe al singolare, Osso, Ossi, Ossa , Osse: Legno, Legni, Legna, Legne: Frutto, Frutti, Frutta, Frutte: Calcagno, Calcagni, Calcagna, Calcagne: Mémbro, Membri, Membra, Membre. Finiscouo in i con una lettera meno, e in a con pari, Demonio . Demoni , Demonia: Cuojo, Cuoi, Cuoja. Finiscono in i con una lettera meno, e in a, e in e con pari, Vestigio, Vestigi, Vestigia, Vestigie: Ciglio, Cigli. Ciglia, Ciglie: Ginocchio, Ginocchi, Ginocchia, Ginocchie. Finiscono in i con pari, e in a con una sillaba più que' nomi, che ricevono ora disaccentata, a similitudine di Tempora, e di Corpora; i quali nel meno possono essere di due sillabe, come Corpo, Corpi, Corpora: Tempo, Tempi, Tempora: Lato, Lati, Latora: Borgo, Borghi, Borgora: Sesto, Sesti, Sestora: Ramo, Rami, Ramora: Biado, usato da Dante, Biadi, Biadora: Fumo, Fumi, Fumora: Grado, Gradi, Gradora: Palco, Palchi, Palcora. Finiscono in a solamente Miglio, Miglia: Pajo, Paja: Moggio, Moggia: Stajo, Staja, e non Migli. Pai, Moggi, Stai; a similtudine di certi numerali, de quali si parletà al suo luogo, Centinajo, Centinaja; Migliajo, Migliaja, e non Migliai, e Centinai.

## GIUNTA.

(7)

MS. Resta ora, che ragioniamo della terza forma ( poichè della seconda si discorrerà dal Castelvetro nella IX. particella . la quale nel M. S. era la VII. ma è stato uopo interrompere l'ordine del Bembo ) che dicemmo nascondere il sesso sotto la vocale e nel meno, e sotto la vocale i nel più, de' quali quanto si comprende di fuori, eleuni sono maschili perpetui, e alcuni femminili perpetni, e altri maschili e femminili temporali. Ma'la maschilità o la femminilità si scuopre in alcuni, secondoche richiede il nome sustantivo : o in alcun altro secondeche la natura della cosa significata è maschile o femminile ; è in alcuni altri, secondo il piacere del parlatore o dello scrittere. I maschi adunque di questa forma perpetui, sono presi spezialmente dal sesto caso de' nomi maschili. o vero neutri della terza declinazione lafina : o esso sesto caso pareggi , o avanzi di sillabe il primo; purchè, avanzandolo conservi l'accento aguto in su l'auziultima sillaba, come Padre, Amore, Animale. Perciocche que nomi, il cui sesto caso avanza di sillabe il primo latino, e bauno l'accento in su la prossima all'anziultima sillaba, non pervengono in vulgare presi dal sesto caso, ma dal primo, gittata la consonante finale, se si trovano avere e. come Lume, Carme, Sangue, Fiume, Pepe , Nome , Acume , Stame , Cece , Seme, Velame, e altri così fatti. Il che nondimeno limitiamo non aver luogo in que' nomi, i quali hanno per fine la consonante doppia, come Giudice, Principe. ancorache si dica medesimamente Prenze. preso dal primo caso, si come ancora alcuno, che non l'ha doppia, si prende dal primo caso, e dal seste per chi vuole. come Verme, Vermine; o si accorcia. o si allunga, come Salce, Salice. E parimente non ha luogo in Argine, in Aere, e in Ordine, i quali soli non seguitano l'ordine degli altri, quantunque Dante dicesse femminilmente, l'aer grossa e scura; e Giovanni Villani, la detta ordine; e secondo alcuni investigatori di origini in composizione Ordo si prenda dal primo caso. dicendosi Bagordo, quasi Vago Ordo. E se alcuni di così fatti nomi, crescenti di sillaba con l'acceuto sopra la prossima all'anzipenultima, si prendono dal sesto ca-

so, traportano l'accento innanzi, come Ariète; o ricevono ancora il sesso femminile, se altri vuole, come il Margine, la Margine: Il Folgore , la Folgore ; l'Arbore . la Arbore . che nondimeno . regolatamente parlando in prosa, si dice Albero; e col trasportamento dell'accento, cambiano ancora il sesso, come lo Abète. Ma nonpertanto la seconda declinazione latina da alcuni nomi maschili a questa forma regolati, i quali vengono da alcuni terminanti in Arius. E per bene intendere, quali sieno que' nomi di questa maniera, che terminano in e, e quali no, è da sapere, che i predetti nomi terminanti in Arius, passano nella lingua nostra in una delle cinque terminazioni, cioè in ario, come Soluario, Temerario; in aro, come Secretaro, Depositaro, Sagitturo; in ajo, come Fornajo, Sezzajo, Scolajo; in ero, come Pensiero, Sentero, Cavaliero, Destriero, Cameriero; ja ere, come Pensiere, Sentiere, Cavaliere, Straniere, Guerriere. Ed è da por mente, che i nomi finienti in ero, e in ere, non finiscono in ario, ne in aro, ne in ajo; ed i finienti in ajo, ed in ero non finiscono ne in ario, ne in aro, nè in ere: cioè Primiero e Primajo non terminano nè in Primaro, nè in Primario , nè in Primiere ; e dall' altra parte Cameriere, e simili non terminano ne in Camerajo, nè in Cameraro, nè in Camerario. De quali finimenti se altri volesse

saper la ragione, consideri, che da Ario si dee poter sottrarre I, si come si fa di Erio; perciocche di Desiderio si fu Desidero, e da Ario, dicendo di Vario, Va-70. Appresso da Ario si dee poter sottrarre R. sì come di Orio; cioè di Morior si dice Muojo. Ancora da Ario si dee poter formare Ero; facendo cambiare A in E, e sottraendo I. E ultimamente si dee poter cambiare, come dicemmo A in E; e mutando I in E, con la perdita di O, operare, che di Ario riesca Ere. E nota, che niuno nome di questa schiera finiente in E può esser femminile, se non Leggiere ; laonde ancora si truova Leggier cosa con la perdita della E, e Leggier Mente. Oltre a questi la predetta seconda declinazione porge a questa forma alcuni nomi, 'ma senza certa regola, i quali non possono finire, se non in E, come Ciriegie; l'eccelso Ciricgie, disse il Boccaccio nell'Ameto 46. a 6. Ed altri non lasciano nondimeno di finire ancora in O, come Pome, Pomo: Stile , Stilo : Padrone , Padrono : Termine . Termino : Martire , Martiro : Mestiere, Mestiero: Domine, Donno, dicendo il Boccaccio, non solamente in quinto caso Domine ajutaci, oude par preso, ma in sesto ancora: E poscia cel goderemo qui insieme col Domine: e tale si conserva in composizione con Dio, dicendosi sempre Domineddio, enon mai Donnodio. Ultimamente la quinta declinazione latina darebbe un Bembo Vol. XI.

solo nome finiente in E nel meno; se si usasse in prosa intero, cioè Die, come nel Die giudicio, Ultimamente gl' infiniti di tutti i verbi divengono nomi di questa forma maschili, come il Piacere, il Dire. I nomi femminili di questa forma vengono regolatamente, e spezialmente da' nomi femminili della terza declinazione latina, come Madre, Sede; Soure, Nave. Ne si ba riguardo, si come si faceva ne' maschili perpetui, al crescimento delle sillabe del sesto caso, con l'accento in su la prossima all'anziultima sillaba: perciocche così dicesi Milensaggine, Gioventudine, Servitudine, come Orazione. È nondimeno da sapere, che de' crescenti nel sopraddetto modo, alcuni terminano, senza crescimento, in O, come Immagine, Immago, e Grandine . Grando : ed in E. senza crescimento, come Image; ma queste terminazioni sono Poetiche, ne hanno risposte nel numero del più. Image è detta alla Francesca, gittandosi via in simili nomi in . come Marge, Vierge, Magnitude. Alcuni de' quali possono divenir della seconda forma, come dicemmo (dovrà dirsi netta IX. particella , che nel M. S. era la VII. essendo ivi questa la VIII.) secondo il piacere del parlatore, o dello scrittore, Frode , Froda : Lode , Loda : Veste , Vestu: Canzone, Canzona: Dote, Dota: Canape, Canapa: Alpe, Alpa: Sede, Sedia: Fronde, Fronda: Sorore, Suora: Se-

mente , Sementa , o Semenza : Botte . Bot-La. E altri divengono della prima con mutamento del sesso femminile per chi vuole, come Lode , Lodo : Elce , Leccio: Sterpe, Sterpo: Salute, Saluto. Egli è vero, che alcuni della presente forma si prendono dal primo caso, gittata la consonante, o le consonanti, come Moglie, di Mulier; quantunque si dica Mogliera, secondo la seconda forma preso dal sesto caso, e mutato E in A, e ancora Mogliere ; e Polve. di Pulvis, quantunque si dica Polvere; e Force, di Forceps, quantuque si dica Forfice, e Serpe, di Serpens, quantunque si dica Serpente in sesso maschile. Ma nonpertanto possono alcuni venire dalla prima declinazione, come Ale, Arme, Porte; quantunque secondo il piacere del parlatore o dello scrittore si possa dire o scrivere ancora Ala, Arma, Porta. E altri si prendono dalla quinta, come Spezie, Effigie, Speme e Spene. Vero è, che Speme è preso dal quarto caso, e Spene dal sesto; cioè questo con la giunta di Ne, e quello con la giunta di E. E si truova ancora Progenie, che diviene dalla seconda declinazione per chi vuole, cioè Progenia; e appresso alcun Poeta, Facce, contuttochè si dica Faccia, come è stato detto. I temporali maschili e femminili, secondochè richiede il sustantivo, a cui si appoggiano, vengouo dagli aggiunti della terza declinazione latina . come Mirabile . Inof-

148 fabile. Piacevole, Sollazzevole, Tenace, Vwace, Bestiale, Disleale, Sfavillante. Valente , Palustre , Trilustre , Verde, Vergine, e simili. Alcuni de' quali nggiunti sono passati nella lingua nostra, come sustantivi maschili, senza poter mai divenire. aggiunti . come l'Occidente , l'Oriente , il Ponente, il Serpente, il Torrente, il Carnasciale: e alcuni son femminili, come la Servigiale; e altri possono sustantivarsi per chi vuole: laonde si dice l'Annovale . il Mortale per la Mortalità, e il Verde per la Verdura, e il Vivente per la Vita, e il Conoscente per la Notizia, appresso gli antichi (non che per la Persona conosciuta) e il Sembiante per la Sembianza, e. simili. E pon meute, che alcuni di loro conservano il numero del più, conservando la significazione, come i Sembianti; e alcuni cambiandola, come i Mortali, i Viventi, i Conoscenti: perciocche si significherebbono gli uomini mortali, o vivi, o conosciuti. E per gli Verdi non si verrebbe a dir nulla, se non vi fosse sustantivo. appresso a cui si potesse appoggiare, almeno con l'intelletto; come si usa di fare degli aggiunti semplicemente posti; il Cruz dele, l' Innocente, il Presente, il Volgare, il Mirandolese: cioè il crudele Amore. l'innocente Uomo, il volgare Idioma, il, Mirandolese Territorio. Alcuni de quali possono divenir della prima forma con maschilità e della seconda con femminilità; Sema

plice, Sempio, Sempia: Terrestre, Terrestro, Terrestra. Ancora alcuno si prende dalla prima, e dalla seconda declinazione latina; cioè Fine argento, e Fine gioja. Medesimamente vengono dalla terza declinazione latina i nomi di sesso temporale. i quali, secondo la natura della cosa maschile, o femminile significata, sono ora maschi, ed ora femmine; e sono questi. il Fante, la Fante: il Nipote, la Nipote; il Duce, la Duce (quantunque si dica in sesso maschile solamente il Duca, e il Doge per quello di Venezia) il Consorte, la Consorte. Ultimamente vengono ancora dalla terza declinazione i nomi di sesso temporale, mutabile secondo la volontà del parlatore, o dello scrittore: e questi sono il Carcere, la Carcere: lo Arbore, la Arbore: il Fine, la Fine: il Fonte, la Fonte: il Fronte, la Fronte; il Margine, la Margine: lo Aere, la Aere: il Cenere, la Cenere: il Folgore, la Folgore: lo Ordine , la Ordine , secondo Gio. Villani : lo Acquazzone, la Acquazzone, secondo Giovanni Villani: il Grue, la Grue; ancorachè si possa dire la Grna. Ora tutti i nomi di questa forma, o maschili o femminili, o perpetui, o temporali che si sieno, terminano nel numero del più in I. Se ne traggono tre femminili, e uno maschile, vegnenti dalla quinta declinazione latina, e sono Spezie, Progenie, Effigie e Die, se si usasse intero nel numero del più;

perciocche terminerebbe in E, si come terminano Spezie , Progenie ed Effigie. E-tutti sono pari di numero di lettere a quello del meno, se non quelli maschili o femminili, i quali finiscono in Ie con la I disaccentata, come Ciriegie, Moglie; perciocchè ne hanno una meno, Ciregi, Mogli . e ancora Bue , che ne ha una di più, Buoi. Ma mancano del numero del più gl'infiniti de' verbi divenuti nomi per la maggior parte; perciocchè, quantunque si dica i Piaceri, i Dispiaceri, i Voleri, i Diri, i Dipartiri, i Basciari, gli Abbracciari, Ragionari, i Lagrimari, i Sofferiri, i Parlari, e di Fare gli Affari; soavissimi Beri, come disse il Boccaccio nell' Ameto 48. a 49., e forse degli altri, non si direbbe nondimeno gli Amari, i Leggeri, i Valeri, gli Udiri, e gli altri. Mancano ancora del numero del più quegli aggiunti, i quali divengono sustantivi , se altri vuole, come il Verde, il Vivente, e gli altri, di cui di sopra facemmo menzione. E tanto vogliamo, che basti aver detto de nomi appellativi e comuni interi, se aggiungeremo, che Pari solo esce di regola, finiendo in I nell'un sesso, e numero, e nell'altro : comechè alcun Poeta dica Pare ancora, e alcun altro nel femminile singolare Para: launde verisimilmente si dovrebbe dire Paro nel maschile del meno, dal quale è formato l'avverbio a paro a paro. lo non fo menzione di Fiordaligi, o di Fiordalisi; perciocchè o è del numero del più, o finimento procedente dalla lingua francesca, di che si ragiona nella vece Parigi, essendo composto di Fior, di Di, e di Alisi, o da Aligi, cioè Lillo, a cui si antipone A, sì come a Lodovico, riuscendo Alloro, e dicesi ancora Fiordalisa, preso da Lilia.

E il Petrarca, che disse Pondo. Quasi il Petrarca fosse il primo che usasse Pondo; e non prima di lui l'avesse usato Guittone d'Arezzo più di una volta, e Dante ancora, dicendo:

Quell' ombre, orando, andavan sotto'l pondo.

Che gl'incurvavan pria col troppo pondo:

Ancor giù tornerai

E il Boccaccio, che Spirante Turbo

Quasichè Dante prima di assai non l'aves-

Come la rena, quando il turbo spira.

Cinghiare, Scolare, ec. Questi nomi noti sono somiglianti a Sentiere, a Destrigre, o a Cavaliere: perciocche, se ve-

Le. list 2:0.

nissero dalla terminazione latina Arius, come viene Pensiere, e ciascuno degli altri; non Cinghiare o Scolare si converrebbe . ma Cinghiere o Scoliere, ma vengono dalla terminazione Aris latina. Ma postochè si dicesse Cinghiaro (il che non affermo esser vero, ne falso) verrebbe Cinehiaro da Singularius, si come viene Cinghiare da Singularis, e Scoluro o Scolajo da Scolarius, si come Scolare da Scolaris.

Quantunque a questo nome di uficio, che si dice Podesta, ec. Due, e forse tre errori prende il Bembo in questo nome Podesta, Il primo è, che egli crede, che finisca in A; il secondo, che sia maschile, e il terzo, che il Boccaccio l'abbia usate con l'accento acuto sopra la sillaba anziultima in prosa. Le quali cose sono tutte e tre false, finiendo in ate o ade, come di questa forma, Bontà, Bontate o Bontade, ed essendo naturalmente femminile. come gli altri (quantuoque, avendosi più rispetto all'uficio, si accompagni per lo più con l'articolo maschile ) e avendo l'accento sopra la A in prosa come gli altri, ancorache i Poeti sogliano trasportarlo nella sillaba anziultima in alcuni di questa forma, e anche in questo alcuna volta. come Pietà Pietà: Bontà, Bonta, e Podestà, Podesta, come l'usò Dante e in verso e in rima, e non il Boccaccio in prosa. Litters, in in

C 4:

(8)

M. S. (Questa Particella era la IX. nel M. S. ) Resta, che ragioniamo del perdimento, che fanno, o possono fare i nomi della ultima vocale, sia o non sia in luogo di sillaba; o ancora dell'ultima sillaba, seguendo consonante; o ancora, seguendo vocale nel giro del parlare. E acciocchè si possa aver piena notizia, quali essi si sieno, parleremo sotto regole generali; non lasciando nondimeno di fare spezial menzione di quelli, che traviano dalle regole. Adunque i nomi finiscono o ia vocale pura; cioè hanno vocale avanti all'ultima vocale: o finiscono in vocale non pura ; cicè banno consonante avanti alla vocale ultima. De' nomi, che finiscono in vocale pura, si trovano due maniere, una delle quali ha la vocale ultima semplice, come Die , Grue , Dio , Dea , Dei , e simili; e l'altra l' ha doppia, o dittongata, che vogliam dire; e, come si è detto altra volta, è di necessità, che così fatti nomi abbiano solamente o la A; o lo O, o la U avanti alla doppia, come Primajo. Ghiaja , Gaye , Gioja , Noje , U ccellatojo,

Croje, Fuja, Buje. Ora de'nomi della vocale finale pura semplice, niuno è, che la perda se non Die; perciocchè si dice il Di nel minor numero, e i Di nell'altro in prosa sempre; e il Die in verso per chi vuole. Ed io ho per bugia manifesta quello, che afferma il Bembo di Tu, e Gru; cicè che soli tra i nomi Toscani terminino in U; non essendo Tu da riperre tra i nomi, ma tra i vicenomi, de'quali egli separatamente ragiona altrove, e non finiendo Gru in U, ma in Ue, o Ua, Grue, Grua nel meno, e nel più in Ui, o Ue, Grui, Grue; sì come mostrano tutti i libri degli Scrittori antichi, ed i più testi scritti a mano delle Novelle del Boccaccio; non ostante che pure in alcuno sia scritto il Gru, ed i Gru; e di ciò ne appare assai manifesto argomento; non veggendosi alcun Poeta avere usato Gru di una sillaba in fine del verso. Ora di questi nomi la vocale pura semplice, seguendo consonante, si può ristringere con l'audare avanti e constituirne un restringimento, o dittongo accidentale, di che altrove abbiamo parlato; e dire Dea, o Dei, come si fa una sillaba sola. Medesimamente si è usato di fare questo medesimo ristrignimento accidentale della vocale doppia pura con la vocale andante avanti ne nomi, che finiscono in Ajo, in Ojo, in Oja, seguendo consonante in verso. Quindi leggiamo Ojo in Uccellatojo, ed Ajo in Pri-

le with any and

majo; ed Oja, o ancora Ioja in Gioja, come una sillaba ristretta per accidente: e deonsi tutte le vocali scrivere, e far sentire nel profferimento di una sillaba sola : benchè I poco suoni. De'nomi, che finiscono in vocale non pura, alcuni sono, i quali avanti alla vocale, banno L. o N: o R semplici; e alcuni hanno LL, o NN. o RR raddoppiate. Ma o semplici, o raddoppiate che si abbiano le predette consonanti, conviene di necessità, che le abbiano davanti ad A, o ad E, o ad O, o ad 1: perciocchè in queste vocali sole finiscono i nomi, come si è detto. Se adunque finiscono in A, e hanno davanti, qualunque si è l' una delle predette consonanti. semplice, o raddoppiata; mai non possono perdere la A. Ma se finiscono in E, e hanno davanti, qualunque si è l'una delle predette consonanti semplici; possono perdere la E, se altri vuole, seguendo consonante nel giro del parlare; come Animale, Animal; Crudele, Crudel: Giovenile, Giovenil, Sole, Sol: Cane, Can. Bene. Ben! Crine, Crin: Obblivione, Obblivion: Famigliare , Famigliar : Cavaliere , Cavalier: Desire, Desir: Amore, Amor: Della qual regola prima si traggono tutti i casi del più finienti in E; ne' quali mai non lasciasi la E: Appresso non seguita la schiera degli aventi la L Ale, quando è del meno; ma seguela, e trapassala Gentile, che non solamente può perdere E, e

dire Gentil, come gli altri; ma ancora Gente appo gli antichi; e trapassala in Arsana, che perde Le, dovendosi compintamente dire Arzanale, quasi Ars navalis. Poi si traggono della schiera degli aventi la N tutti i nomi, che hanno l'accento in su la sillaba prossima all'anziultima, comé Gioventudine, Giovane, Vergine; non potendosi dire Gioventudin, Giovan, Vergin; quantunque, non ostante ciò, si trovi Immagin. Ancora dalla predetta schiera si traggono Fune, Spene; perciocchè non crediamo potersi dire Fun , Spen. Se finiscono in O, e hanno la L, o la N semplice da vanti, possono lasciare O, seguendo consonante nel giro del parlare; come Palo, Pal: Cielo, Ciel: Stilo, Stil: Duolo, Duol: Mulo, Mul: Mano, Man: Terreno, Terren: Divino, Divin: Perdono, Perdon: Bruno, Brun. Si traggono solamente, della schiera degli aventi la N, gli accentati nella prossima all'anziultima sillaba; come Ebeno, Gemino, Asino. Ma se hauno la R semplice davanti, non possono, generalmente parlando . lasciare lo O. Sene traggono prima tutti i finienti in Iero, vegnenti dalla forma Latina Arius; come Primiero, Primier: Guerriero, Guerrier, e simili: e poi alcuni pochi, a' quali è stato' conceduto questo privilegio, per essere spesso in bocca altrui; come Amaro, Amar: Fiero, Fier: Oro, Or: Lavoro, Lavor: Vero, Ver: Securo, Secur: Duro, Dur.

Misero, Miser, e peravventura alcuni altri, i quali al presente non mi tornano a mente. Ma se finiscono in I, e banno davanti l'una delle premostrate consonauti semplici, è da sapere, che tutti i nomi, i quali potevano nel numero minore lasciare la E, o vero lo O, potranno similmente nel maggiore lasciare lo I. La quale regola è . non solamente seguita, ma trapassata ancora da' nomi finienti in Ale, in Ele. ed in Uolo nel singolare; perciocchè possono lasciare lo I, e ancora la L: laonde dicesi Ma' per Mali: Anima' per Animali: Crude' per Crudeli: Figliuo' per Figliuoli: Laccino' per Laccinoli. Di che se altri cercasse la cagione, è da sapere, che ad A, ad E, ed a Uo, seguendo Li, ha forza di fare sparire la L, e restando Ai . Ei . Uoi . sì come si vede anche nelle altre parti del parlare, e nel fine del verso; dove in simili parole si sente lo I, seguendo consonante nel giro delle parole, per la debolezza del suono, quasi del tutto si dilegua lo I. Non è da lasciar di dire . che Pari nell'un numero, e nell'altro può perdere lo I, seguendo consonante. Ora se i nomi hanno appresso alle vocali finali lepremostrate consonanti raddoppiate, niuna delle consonanti , nè delle vocali si perde . comunemente, seguendo, o non seguendo consonante. Ma nondimeno de'nomi finienti in Allo si trova Cavallo , che , seguendo consonante, si può dire Caval. Di quel-

li. che finisceno in Ello, gli aventi forma mivorativa, come Uccello, Novello, Ruscello , e simili, possono tutti lasciare Lo. seguendo consonante, come Uccel, Novel Ruscel; e di que', che finiscono in Ullo, Fanciullo solo si trova, che può similmente lasciare Lo: e di que', che finiscono in Onno, si trova Donno, che può perdere No, quando è onorativo dinauzi a nome proprio cominciante da consonante, Don Michele: e di que, che finiscono in Alli, si trova Cavalli, che può, seguendo, vocale, lasciare Lo , e dir Cavà' : e di que', che finiscono in Elli, tutti gli aventi forma minorativa, seguendo vocale, possono lasciare Lli: come Belli , Fratelli , Stornelli: Be', Frate', Storne'. Ancora lo O finale si può lasciare in Uoma, seguendo consonante, e dire Uom; ed è solo nome, che abbia questo privilegio tra que', che hanno M per consonante avanti all'ultima vocale. Ancora sono alcuni nomi femminili vegnenti dalla terza declinazione Latina in As, col crescimento di Tis nel secondo caso, finienti nel singolare in Ade, o in Ate, e nel più ia Adi, o Ati; come Bontade . Bontate : Umanitade . Uma nitate: Bontadi, Bontati: Umanitadi, Umanicati, e simili; e altri pur vegnenti dalla predetta terza finienti in Us col crescimento di Tis nel secondo caso, finienti in Ude, o Ute nel singolare, e in Udi, o Uti nel più, come Virtude, Virtute: Servitude,

Servitute : Gioventude , Gioventute : Virtudi . Virtuti : Servitudi , Servituti : Gioventudi . Gioventuti; i quali tutti , secondo l'uso delle Novelle del Boccaccio, in prosa sempre, seguendo, o non seguendo consonante, o in mezzo, o in fine del perlare, perdono necessariamente De, o To, Di, o Ti; e dicesi Bontà, Umanità, Virtù . Servità , Gioventà nell' uno numero . o nell'altro. Sono ancora tre nomi finienti in Ede, che possono perder De, seguendo , o non seguendo consonante : l' uno è Fede, che può fare Fe nel numero minore solamente , la Fe: l'altro è Piede, che in amenduni i numeri può fare Piò, il Piè, in luogo di Piede, ed i Piè in luogo di Piedi: il terzo è Mercè, ma nel numero minore solamente, in luogo di Mercede. Ancora ci è uno finiente in Ode, cioè Prode, quando siguifica Praestans, che può perder De, e Di nel più, seguendo consonante: Prò Cavaliere, Prò Cavalieri. Ecci ancora Prode, col quale si significa Profitto, e Guadagno, che nel meno solamente si può dire Prò. E ancora ci è un altro finiente in Ate. cioè Frate. che quando è onorativo, seguendo consonante, può lasciare Te: Fra Puccio. Oltracciò sono due nomi, l'uno de' quali finisce in Nde nel meno, ed in Ndi nel più: e l'altro in Ndi nel più ; che possono lasciar De, e Di, seguendo consonante; cioè Grande, Grandi, Calendi. Adunque po-

× 60 tremo dire Gran Signore, Gran Reina, Gran Signori, Gran Reine, e Calen di Gennajo. Ancora ce n'è uno finiente in Nto , cicè Santo che quando è snorativo, seguendo consonante, può lasciare To; San Francesco. Appresso se ne trova uno finiente in Ege, cioè Rege, che nel minor numero Ge, e nel maggiore Gi lascia sempre nelle prose ; il Rè, i Re. Ancora ce n'è uno finiente in Ino , cioè Cremesino, che perde No, seguendo, o non seguendo consonante, Cremesi. Oltracció ci è Meglio, e Figlio, che possono perdere Glio; e dir si può Me' per Meglio, e Fi' per Figlio, pur seguendo consonante: Fi di Pietro Bernardone, e Fi di Giovanni, Ne è da trapassare, senza dire, che la D. e lo O si lascia di Medio, e dicesi Mei. Adunque si legge, Sanesamente parlando. In mei chi: Come sarei in mei chi? in luogo di dire, Qui in mezzo; e leggesi; Pervenni mei infino in Idia, in luogo di dire: Pervenni in India infino in mezzo; e leggesi: Pervenne per me' la costa; e Come fu per me' Calandrino, in luogo di dire D. rimpetto, e quello, che i Latini dicono è regione; e questo è uso Provenzale ancora: ed in composizione di Luoge si usa così, Mi Luogo, appresso gli Sorittori antichi; e significa Luogo posto in mezzo: e forse è quello, che i Latini dissero Meditullium, Ultimamente ci è Uopo, che può perdere Po, seguendo consonante. Dante :.

Più non t'è vo' apriemi il tuo talento, secondo alcuni testi; di che fece menzione il Bembo, là dove non era nopo. Si potrebbe a' predetti perdimenti aggiuguer quello, che si fa in Fallo', che è, secondo me, Jo, seguendo, o non seguendo consonante ; quisi si dicesse Fallojo da Favillorio. Ora per le cose prodette appare assai manifestamente, quanto il Bembo abbia parlato o imperfettamente, o non convenevolmente di queste due specie di nomi.

Nello U muno Toscano nome termina, fuoriche Tu, e Grà. Deh dicami il Bembo, se Gesù, Ceffalu, Corfà sono nomi, e Toscani, e molto più, che Tu, il quale è Vicenome, come ancora abbiamo detto; e maschile molto più, che Grà, e Virtà ; de' quali il lungo presente richtedeva, che si parlasse.

Togliendo gli anima'. Il verso di Dante si legge in tutti i testi così: Toglieva gli anima'. Anzi si guasterebbe sieramente il sentimento, se si leggesse: Togliendo gli anima'; perciocchè bisognerebbe accompagnare con l'andata del giorno quella dell'aere bruno:

Lo giorno se n'andava, e l'aer bruno Togliendo gli anima, che sono in terra Dalle fatiche loro.

La quale da questa parte nondimeno Bembo Vol. XI.

de leggiara; ohe il tor via , ee: Quando sia aspettava, che si dovesse mostrar le cagion e, perchè agevole e leggiera fosse la milicenza del levar via due lettere da Laccesso li, e da Animali; si soggiungono parole di disparutezza, e di vaghezza, e che si può dire, che niente perdono, anzi acqui; stano. Le quali ragioni non sono degne di risposta.

Niuna licenza, disse allora a ció frametendosi M. Federigo. Non è vero, che i Provenzali luscino la A in Giofa, o in Noja, per fare queste voci di una silhaba in verso. Egli è ben vero, che usano loja, voce femminile, e loi, voce maschile; ma per diverse voci: e sempre usano Eneezi, voce maschile, e non mai Noja, o Enveja,

voce femminile.

## GIUNTA

## (9)

M. S. (Questa era la VII. nel M. S. La seconda forma, che contiene generalmente i nomi femmionili dimostranti il sesso femminile, per lo fine della vocale A nel meno, e della vocale E nel più, è presa spezialmente dalla prima declinazione latina de nomi femminili finienti a A; e comprende sotto se così fatti nomi, come Musa, Bonnia, Femminia:

ma inonpertanto comprende ancora molti nomi vegnenti dalla seconda declinazione latinal, con mutamento di sesso, o di numero, come Spoglia, Strada, Arma; e dalla terra, come Insegna: i quali in latino sono neutri , e del numero del più (comeche Arma nel numero del meno. sécondo il piacere del parlatore, o dello scrittore si possa tramutare in Arme ) e molti altri con mutamento di sesso : non cessando perciò il fine in O e l'uso maschile per chi vuole, come Foglia, Foglio: Cerchia, Cerchio: Chiostra, Chiostro: Gelsa, Gelso. Ancora comprende molti vegnenti dalla terza declinazione latina; pigliandosi non solamente dal sesto caso, con mutamento di E, o di I in A, o in IA come di Turture . Tortora : di Faece . Feccia : di Bilance . Bilancia : di Glande , Ghianda : di Poesi , Poesia (avvegnache Dante usasse Poesi alla latina ) e di Lynce, Leonza; ma dal primo caso ancora, come di Clamis. Camiscia. Nè creda altri. che Camiscia sia latina voce ; perchè si truovi, per isposizione di Subucula, in Sesto Pompeo; essendo senza dubbio la predetta sposipione di Paolo abbreviator moderno, e non di Sesto Pompeo antico scrittore. Ed altri, come Froda, di Fraude: Fronda, di Fronde : Dota , di Dote: Loda, di Laude: Vesta di Veste : Sedia di Sede : Canzona, di Cantione: Suora, di Sorore: Sempia, di Simplice; i quali , per chi vuole , pos-

sone ancora finire in E come Frode, Fronde , Dote , Lode , Veste , Sede, Canzone Sorore . Semplice. Ed altri , non pur cun mutamento di fine, ma di sesso ancora, come di Cortice , Scorza : di Pavore, Paura: di Ungui, Unghia: di Epute, Epa. E oltracció con ristriguimento di significato, come di Pecore, Pecora. Ed altri con mutamento di fine, e di sesso; i quali possono, se altri vuole, ritenere il fine in E. ed il sesso maschile, come la Costuma. il Costume: la Calla, il Calle. Ed altri con acconciamento, e trasportamento dell'accento, come Bonta, Pieta, Podesta, di Bonitate, di Pietate, di Potestate, aucorachè comunemente si dica Bontade, Pietade, Potestade, e Bontà, Pietà, Podestà. Appresso ne prende alcum dalla quarta declinazione latina, come di Quercus, Quercia; e dalla quinta alquanti, come di Serie, Schiera: di Caesarie, Zuzzera: di Facie, Faccia: di Scubie, Scab. bia : di Rabie, Rubbia : e di Progenie. Progenia; quantunque si possa ancora dire Progenie. Ultimamente ne prende alcu, ni dalla quinta declinazione Greca, come di Aapap Dama, di Spit Treccia; e con mutamento di sesso di opoc Biscia. nella guisa che di Clamis si fa Camiscia. I quali nomi tutti, si come dicemmo, finiscono nel più in E solamente, non con altra differenza, che della giunta della H. avanti a C, o vero a G ne finicationel

meno in Ca, o in Ga, come Amina, Panca: Amiche, Panche: Lunga, Vaga: Lunghe , Vaghe. Ma nondimeno que' che possono, secondo il piacere dal parlatore, o dello scrittere , finire in E nel meno, possono, secondo quel medesimo piacere, finire in I nel riu, come Armi, Frodi, Doti . Lodi . Vesti . Sedi, Canzoni, Bontati . Pietati . Potestati : trattane solamente Progenie, il quale crediamo finire in E nel più come vedremo Spezie medesimamente finire in E nel più; e trattine i tre che dicemmo . Bònta . Pièta . Podesta . i quali giudichiamo mancare del numero del più. Ora sono alcuni nomi finienti in A nel meno, i quali non sono femminili, e dimostrano la loro maschilità all' origine. vegnendo o dalla prima declinazione Greca terminante in no, come Idolatra , Idiota, Evangelista, Poeta; e a questa similitudine, Artista, Legista. Tra' quali nondimeno sono alcuni solamente femminili, come Cometa; e alcuni femminili, e maschili per chi vuole, come il Pianeta, o la . Pianeta: o vengono dal primo caso della terra declinazione latina de' neutri termipanti in A, come Poema, Clima: tra' quali nondimeno sono alcuni femminili solamente, come la Scisma, e alcuni femminili, o maschili per chi vuole , come il Tema. la Tema: il Fantasima, la Fantasima. Ed uno ne viene pur da questa terza declinazione, senza regola, Duca, solamente

maschile; quantunque si dica Duce maschile, e femminile, e solamente ili Doge di Venezia, o di Genova I maschili verenenti da queste due declinazioni; come abbiamo detto, terminano nel numero del più in I. Vero è che Dante ha fatto terminare in E i vegnenti dalla prima declinazione Greca, dicendo dolatre, Omioide. I femminili non si partono dal fine degli altri, cioè di E, come le Comete, le Soisme, le Fantasime.

E in alquante ancora, che di guesta maniera non sono. Presuppone il Bembo che Matre, e Patre sieno i diritti, si come sono Cittate, e Cittati; e i conceduti alla licera Poetioa Madre, e Padre, si come sono Cittade, e Cittadi: e nondimemo i diritti della nostra lingua sono Madre e Padre, e Poetici Matre, e Patre.

Ragionandosi in questo luogo principalmente de nomi femminili, non conveniva, per compagnia di Città, aggingner Piè, e lasciar Fè, e Mercè, in luogo di Fede, e di Mercede.

E oltre a questo, l'uno delle braccia con tutta la spalla. È da ammonire il Lettore, che io non ho mai veduto alcuno autico testo delle Novelle, che sia così; ma i veduti da me hanno: E oltre a questo, l'uno de bracci.

Il Bene, il Male, eo. lo non sapeva,

che questi due nomi volgari fossero neutri

in latino, ma si avverbi.

Di queste e di quelle voci, eq. lo non so, come si voglia, che Letti, e Pecicati siego, uso del verso, e non della prosa; non ricordandomi io mai di aver letto nelle novelle del Boccaccio Letta, e Peccata : ma sempre Letti , e Peccati.

Il Ma il Boccaccio uncora, che nelle sue Novelle e Latora, e Biadora, e Tempora, disse ec. lo non ho trovato Biadora in niun testo delle Novelle scritte, ne Tempora; se non per Quattro Tempora. cioè per gli quattro digiuni, che sono ordinati in principio delle quattro stagioni dell'anno: il che è comune uso di tutta Italia.

Levandone la voce Pari, che cost in ciascun genere, e in ciascun caso, e in ciascun numero si dice. La menzione del caso è del tutto superflua: conciossiecosachè nella lingua nostra non sia differenza di fine tra caso, e caso; ma sì alcuna volta tra sesso e sesso, e tra numero e numero.

GIUNTA

(10)

-frain ....

girno al alla

es if other a que-( Questa era la XI, nel M.S. ) Se-Lauita, l'accostandoci all'ordine da noi di sopra posto, che si ragioni de' nomi, che

principalmente significano numero; i quali sono di diverse maniere, e di diversi, fini : perciocehè alcuni significano numero determinato , col comprendimento di tutti gli altri numeri; e questi, dal primo in fuori, che è Uno, che si piega per numeri, e per sessi, Uno, Una, Uni, Une , servano il fine , col quale si proffen. riscono la prima volta. Adunque si dice, Uno. Una, Uni, Une, Due, Duo in verso, Tre Quattro, Cinque, Sei, Sette Otto , Nove , Dieci , o Diece , Undici ; Dodici , Tredici , Quattordici , Quindici , Se-) dici. Diciassette, Diciotto, Diciannove, Ven+ ti, Ventuno, Ventuna, Ventuni, Ventune Trenta , Quaranta , Cinquanta , Sessanta. Settanta , Ottanta , Novanta , Cento, Dugento , Trecento , Quattrocento , Cinque-) cento, Seicento, Settecento, Ottocento.) Novecento , Mille , Due mila , Tre mila, Quattro mila, Cinque mila, e le seguenti in questa guisa infino al Miglione. Sogliono gli scrittori accompagnare E legame col numero cominciante da consonante alcuna volta, come Vent-c-due, Vent-e-tre Vent-e-quattro , Vent-e-cinque , Vent-e-sei ec.; ma non già, quando si comincia da vocale, che non si direbbe Ventet uno Vent et otto. Così fece Dante nel numero cominciante da consonante.

Al sun Leon cinquecento cinquanta

E tre fiate venne questo foco

A rinfiammarsi sotto la sua pianta:

dove e tre è da leggere, e non e trenta : acciocche raddirizziamo la verace lettura di quel luogo, in passando; non solamente, perchè nou si troverebbe simil modo di numerar di leggiere, Cinquecento cinquanta e trenta; ma perche si conservino apeora le tre sillabe in Fiate, come comunemente si sogliono conservare: e oltracciò, perchè non paja, che il Poeta dica cosa, che non possa aver luogo insieme con quello, che aveva già detto. Aveva detto, che Cacciaguida suo amico fu fatto Cavaliere dallo 'mperador Currado il II . il quale imperò dall' anno di Cristo MCXXVI. infino al MCXL; e leggendosi Cinquecento cinquanta e trenta, col qual numero si mostra il tempo della natività del predetto Cacciaguida, si sarebbe nato l'anno di Cristo MCLX. ( perciocche Marte fa il suo corso in due anni ) cioè venti anni dopo la morte di Currado. Come dunque sarebbe egli stato criato Cavaliere da Currado? Ma, leggendosi Cinquecento cinquanta e tre fiate, sarà nato nel MCVI., cioè venti anni, primachè la criazione di Currado ad Imperadore ; e per conseguente per l'età atto alla Cavalleria nel tempo del predetto Imperadore. L'ammendamento del quale errore, acciocche attribuiamo la debita a cui si conviene, riconosciamo da Giovanni Stefano Eremita da Ferrara, del quale faremo menzione un'altra volta in queste giunte, Ora intorno alla voce Tre,

ito dice il Bembo cosa, che io nou se, come sia ben vera; se nondimeno vuole, come pare, che le sue parole dimostrino, che Dante torcesse Tre, che era comme ad amenduni i Sessi, in Trei; quasiche, per finire in E, dovesse esser femminile; e, per finire in I, maschile, Ma la torcitura, se la cosa sta così, non fu convenevolmente fatta; perciocchè non Trei, ma Tri si doveva dire. E se pur si diceva Trei maschile; si doveva per conseguente dire Tree femminile; e nondimeno Dante usò Tree maschilmente:

Perpetualemente Osanna sverna, Con tre melode, che suonano in tree

Ordini di Letizia

Ancora sogliono gli Scrittori accompagnare Tutto piegato per gli sessi, secondochè è o maschile, o femminile la cosa noverata, a questa maniera di nomi, così:

Andando tutti tre sempre ad un gioge. Nel quale congiungimento si può trapporre il legame E, quando seguita, consonante; e dire Tut-ti- etre, Tutti-g-apatto, Tutti-e-nove, Tutti-e-dieci, e gli altri. Ma non si direbbe Tutti-edotto; nè Tutti-et due, o Tutti-edue in luogo del qual congiugnimento, si dice Ambo maschilmente, e apresso Dante, femminilmente; co Ambodue, e Ambedui maschilmente; e Ambodue femminilmente in verso, Ambodue, e Ambedui maschilmente; e Ambodue femminilmente in verso; Ambodue, e Ambedui

dire maschilmente, e femmimlmente in prosa, e in verso: Amenduni maschilmente. Amendune femminilmente in prosa. L'origine della qual voce Amenduni dimostra compagoia di due divenuti quasi uno ; perciocche è composta di Am, voce significativa di compaguia, non pure appresso i Provenzali, ma appresso i Toscani ancora : dicendo Salvino Doni :

" Che peggio è morta chi da tal fullare: S'adduce, mostral quella, ch' era am' ella:

ancorache i testi stampati, per ignoranza di chi ebbe la cura, in questa voce sieno fallati, cioè Con ella. Ed è parimente composta di In, e di Due, e di Uni; in guisa che viene a dire Amenduni, insieme due uni. E nota, che Ambo non si dice per se, e senza compagnia del Sustantivo seguente : Ambo le mani, Ambo le braccia . se non nel primo caso. Si come dall' altra parte Entrambi, o Intrambi, o Intrambo, che è maschile, e Intrambe, che è femminile, e sono solamente del verso, e hanno sua origine da Integri , e da Ambo , quasi Interi ambi , Interi ambo . Interi ambe, non si dicono, se non posposti, e non mai antiposti al Sustantivo. Petrarca:

: 'L' un di virtute, e non d' Amor mancipio .

L' altro d'entrambi Dante : 2 4 4

St che d'intrambi un sol consiglio feis

Allora

Che li primi parenti intrambo fensi.

Le piante erano accese a tutte in-

trambe. 1 11 122 1100 2 Ancora sogliono gli scrittori antiporre alla sopraddetta maniera de'nomi numerali Uno non piegato ne per sesso femminile . nè per numero del più; e opera, che cotal numero, a cui è antiposto, è riputato come fosse uno; e tanto vale, quanto i nomi finienti in Ajo, o in Ina nel nue mero del meno, de quali parleremo poco appresso. Boccaccio. Ed erana radi coloro, i corpi de' quali fosser più che da un diece, o dodici de' suoi vicini alla Chiesa accompagnati. Or tanto viene a dire Un dieci . o Un dodici, quanto Una decina, o Una: dodicina: e tanto verrebbe a dire Un mille persone, quanto Un migliajo di persone. Adunque sono alcuni altri nomi significativi di numero, che significano un certo determinato numero, non come di più, ma di uno; e sono sustantivi, de', quali una parte finisce in Ajo maschile nel meno, o in Aja femminile nel più; e sono questi , Pajo , Paja; Centinajo , Centinaja: Migliajo, Migliaja: e l'altra in Ina femminile nel meno, e in Ine femminile nel più : e, sono questi . Decina . Decine: Dodezina, Dodezine: Ventina

Ventine: e a questa similitudine se ne potrebbono formar degli altri. Appresso con la prima maniera de' nomi di numero avviene alcuna volta, che si comprendono gli altri numeri; ma si significa solamente l'altimo peminato: non altrimenti, che si farebbe col nominato, secondo l'ordine. E questo avviene nel segnare l'anno dopo l'Incarnazione di Cristo, e il giorno del mese : laonde diciamo. L' Anno di Cristo mille trecento si bandi primieramente il Giubileo: cioè Nell' Anno di Cristo millesimo-trecentesimo : e A di ventiquattro di Febbrujo nacque Carlo V. Imperadore; cicè Al di ventrsimo quarto: e tali sono que' luoghi del Petrarca :

Sai, ch'n mille trecento quarantotto
Il di sesto d'Aprile in l'ora prima

Del corpo uscio quell'anima beata:

Mille trecento ventisette appunto

Nu l'ora prima il di sesso d'Aprile

Nellaberinto entrai nè veggo, ond esca.

Boltracciò avviene alcuna volta ancora
nel segnare l'ora; come lo verrò alle sei
ore, cioè Alla sessa ora. Oltracciò con le
predette maniere di nomi si significa la
schiera di cotanto numero; antiponendo
loro A preposizione: Ad uno, A due;
Al trei, A decina, A centinajo: il cho
i latini dicono con voci semplici, Simpuli;
Bini; Terni, Deceni, Centeni: Dante:

Ad una, a due, a tre

174
E quando si vuol siguificare più schiere,
di q: 1 medesimo numero, si raddoppia
così: Ad uno ad uno, A due a due vide
e a tre; o si prende il numero del più
e centinija, A decine. Petrarea: )

E teneansi per mano a due a due.

Lina de fossovanno a mille a mille, Becaccio: Nelle quali (fosse) a centinaja si mettevano i sopravvegnenti. Aucora è di sapere, che litra due, o Fra due significa in dubbio. Petrarca:

Tremando or di paura, or di speranza, D'abbandonarmi fu spesso intra due:

Come sempre fra due si vegghia, e

Non so, se'l creda, e vivomi fra due. Ecci un' altra maniera di nomi signification vi di numero, che non comprende gli altri numeri . ma solamente, secondo l'ordine , il nominato; ed è pieghevole per nuimero, e per sesso; e dividesi in due spezie: l' una delle quali è presa dal latino, ed è di questa forma, Primo, Prima, Primi , Prime: Secondo, Seconda, Secondi , Seconde: Terzo , Quarto , Quinto , Sesto , Settimo , Ottavo , Nono , Decimo , Undecimo, Duodecimo, Decimoterzo, Decimoquarto, Decimoquinto, Decimosesto Decimosettimo , Decimottavo , Decimoneno , Vigesimo , o Ventesimo , Vigesimavolgare. Ma quant

prime v o Ventesimoprimo , e gli altri , Trigesimo, o Trentesimo, e gli altri, Ouurantesimo, Cinquantesimo, Sessantesimo. Settantesimo, Ottantesimo, Novantesimo, Centesimo, Dugentesimo, Trecentesimo , Quattrocentesimo , Cinquecentesimo, Secentesimo, Settecentesimo, Ottocentesimo, No vecentesimo, Millesimo. Altrimentiaucora sidice Primo; cioè, Primajo, Primaja, Primai, Primaje: ancora, Primiero Primiera, Primieri, Primiere. Ancora altrimenti Primo, e Secondo; cioè, Primo, e l'altro; o vero L'uno, e l'altro. Altrimenti Primo, secondo ; e terzo; cioè, Primo , l'altro , e il terzo; o Alcuno, altro, e il terzo; o L'uno, l'altro, e il terzo. Altrimenti Ultimo; cioè Sezzajo, Sezzaja Sezzai, Sezzaje. L'altra spezie è tutta nostra; cioè è solamente de volgari; e si forma, prendendosi i numeri della prima maniera con la giunta di Esimo, o di Esima, o di Esimi, o di Esime; avendosi rispetto al numero, e al sesso: e prende suo principio questa formazione, non prima che in Diciassette. Adunque si dice, Diciassettesimo, Diciottesimo, Diciannovesimo, Ventunesimo, Ventiduesimo, e così tutti gli altri. E si potrebbe ancora, per chi volesse, congiugnere insieme, non pur due numeri, mo tre, è quattro, e cinque; come Millecinquecensesimo . Millecinquecentocinquantesimo . Millecinquecentocinquantaquattresimo: poiche la forma è nostra, come diciamo ; e volgare. Ma quantunque queste due spezie, propriamente parlando, non comprendano, se uon il numero nominato, secondo l' ordine, si truova nondimeno alcuna volta, che comprendono ancora gli altri numeri. Dante:

La sesta compagnia in due si scioma; cioè non una Compagnia, che fosse in ordine nel sesto luogo, ma la Compagnia comprendente tutte sei le persone. Sogliono alcuna volta divenir sustantivi, come Le Decime, la Centesima; e havvi difetto di Parti, o di Parte. Ancora si usa di significar cam biamento, o rispetto con questa forma di parlare, Un per cento, Cento per uno, Cento per cento. Petrarca

O speranza', o desir sempre fallace, E degli amanti più ben per un cento: il che si dice ancora, Cento per ognuno. Novelle. Voi riceverete per ognuno cento. Dante.

Che gli assegnò sette, e ciaque per dicce. Gli ordinali nomi danno alcuni avverbj; come Primo dà Prima, In prima, In orima in prima, Daprima, Alla prima, Primachè, Come prima; e appresso i Poeti, Pria, In pria, Priachè; e appresso gli Antichi, M

primo, Al prim. Daute da Majano,

Gentil mia donna al prim, che l'avvisai: e appresso le Novelle antiche, Tutto primamente. Primiero da Primieramente, e Primieri, sì come Volentiero non usato dà Volentieri: il che è speziale in questi due nomi di questa forma; sì come ancora è speziale, che Leggiero della predetta forma dia l'avverbio Di Leggiere. Secondo da Secondo, non per dimostrare. ordine di numero, ma similitudine, e accostamento, come Secondo lui, Secondochè, e anche Alla seconda; e si formo di qui il verbo Secondare; e con questo significato dissero gli Antichi, Secondamente lui, e Secondamentechė; ma nonpertanto alcuni Antichi hanno detto con significato di ordine, Secondamente. Secondario, non usitato, dà Secondariamente significante ordine. E Terzo dà Terzamente appo il Convito di Dante. E Ultimo da All' ultimo. Ultimamente, e alcuna volta si trova Ultimatamente, ma viene dal partefice passivo del verbo Ultimare, usato da Dante:

Quanto tra l'ultimar dell' ora terza, E'l principio del di par della spera.

Non è da trapassare sotto tacituruità, che così come Cinque con la giunta di Anza fa Cinquanta, o Sotte, Settanta; così Mille con questa medesima giunta fa Millanta, na non con egual forza. Perciocchè la giunta Anta aggiugne diece moltiplicato per cinque in cinque, e per sette in sette, ma in Mille non solamente uon aggiugne dieci moltiplicato per mille; ma annulla aucora tutta la forza numerale di Mille, lasciandovi solamente l'apparenza accidentale, senza sostanza di numero, come: E cha egli Bennho Vol. XI.

178 avea de fiorini più di millanta novo: e Aveane più di millanta, che tutta notte canta. E che da alcuni nomi di numero si formano verbi, come da Uno, Adunare, Raunare, Ragunare e Disunare, come da Due, Adduarsi, per farsi doppio. Dante:

Sopra la qual doppio lume s'addua. Da Tre, Intrearsi. Dante:

Che quella viva luce, che si mea
Dal suo huente, che non si disuna
Da lui, nè dallo Amor, che n lor
s'intrea:

e significa fare, e capere il numero di Tre. Da Cinque Incinquarsi. Dante: Grande fama rimase, e pria che muoja,

Questo centesim anno ancor s' incinqua: e significa, pervenire al numero di Cinque. Da Mille, Immillarsi. Dante: Ed eran tante, che'l numero loro,

Più che'l doppiar degli scacchi, s'immilla.

E da Terzo, Atterzare. Dante:

Già eran quasi che atterzate l'ore Del tempo, ch'ogni stella è più lucente. Da Quatto, o da Quarto, Squartare, ehe significa, dividere in quattro parti; e Squarcia re, che significa, per forza far più parti. Ancora è da sapere, che quantunque si legga nelle Novelle del Boccaccio. I ovoglio che tu sappi, che egli è di Duai foi onfino in Treagio; e 'hacci' di quelle

nel Popolo nostro, che il tengono di Quattragio; nondimeno non si significa per questi nomi, che pajono discendenti da' numerali, veramente quantità alcuna, essendo Duagio nome proprio di terra di Fiandra, dove si fanno panni di lana; ma iguorando ciò il Prete da Varlungo, o credette, o mostro di credere, che panni di Duagio fossero così detti da numero, perchè fossero, o trapassassero di finezza, per così dire , quelli di Unagio , e seguendo la forma, e accrescendo il numero, si diede ad intendere, o volle dare ad intendere altrui di accrescere la finezza, soggiugnendo Treagio e Quattragio. Manca qui l'originale M. S.

Ed è poi che si lascia, ec. Gli esempli addotti qui dal Bembo di Qua' e di Ta', e poco appresso di. Que' in luogo di Quali, di Tali, e di Quelli, non sono della spezie de' nomi, della quale si era impreso a ragionare. Laonde peravventura, scuza ricordarsi di averne qui fatta menzione, ne torna a dire, là dove era da trattarne.

E in Cavalli la lasciò il Boccaccio, che disse Gaya' nella sua Tescide. Dunque è da presupporre, che il Petrarca dopo lui dicesse nel Trionfo del Tempo:

Quattro Cava con quanto studio como. Nulla allo ncontro si lascia di quelle voci, ec. Il che quanto sia vero, si vede in Fi', e in Me', per Figlio, per Meglio, e ancora in Propio per Proprio, e in Nero, per Negro; e poiche non risparmia i nomi propri, in Piero, per Pietro.

#### **GIUNTA**

(11)

( Questa era la X. nel MS. ) Io mi son maravigliato, come la volontaria mutazione della vocale, che sta appresso alla consonante nominale, abbia data noja al Bembo , solamente in Grave e Greve; mostraudosi di non curare, che parimente abbia lungo in Debile e Debole: in Degno e Digno in verso: in Dispetto e Despitto in verso: in Lume e Lome in verso. in Nume e Nome in verso: in Vulgo e Volgo: in Ferita e Feruta: in Ancella e Ancilla in verso: in Angelo e Angiolo: e in molti altri nomi, i quali deono essere raccolti in altro trattato, che in quèsto, nel quale si ragiona de'fini solamente. Dennosi oltracciò per chi vuole, ec.

Questo è il sentimento. I Partefici maschili della prima maniera possono, per chi vuole, gittar due lettere at avanti all'ultima vocale, e ritenerle; e perciò possono esser compagni delle voci di sopra raccolte, che per volontà dello scrittore lasciano i fini, o gli conservano, o mutano, o ritengono

la vocale avanti alla consonante nominale. Ora è manifestó assai, quanto si conreniar più a favellarne; là dove si doveva trattare de Partelici; e noi, senza farne più altre parole, là ne parleremo. Solamente qui diremo, che Dubbioso e Dubbio no sono partelici; perciocchè niun partelice della prima maniera finisce in Oio: anzi è il fine Latino del fine, che significa riempimento. E Dubbio viene da Dubbia, e non da Dubbioso: anzi per lo contrario Dubbioso viene da Dubbio. E Sevro non viene da Separato, ma da Sevrato, senza mutamento di Pin U; come e stato detto altrove.

Il che secero gli antichi Toscani alle wolte ancora nelle voci, che da se si reggono, Santà e Infertà, in vece di Sanità e d'Infermità dicendo. In alcuni partefici della prima maniera si levano via due lettere appresso alla vocale finale. Dunque se si fece ciò in questi nomi, convenne, che si dicesse. Sanite e Infermite, gittate via at di Sanitate e di Infermitate: ma ciò non si fece. Dunque questi nomi non sono stati dati per compagni uguali a' sopraddetti. Ma se il Bembo voleva parlare delle passioni de' Nomi; doveva imprendere altra via, e spezialmente di questi finienti in Ate; tra quali erano da nominare Necessità, Necistà: Nobilità, Nobiltà: Verità, Vertà.

Usarono nondimeno i detti Amichi, ec. Che gli aggianti maschili diventino sustantivi, almeno nel minor numero, è cosa assai manifesta; nè e privilegio di questi quattro soli, Caro, Scarso, Molesto e Tranquillo: conciossiacosachè, come abbiamo detto, sia di tutti generalmente. Io . dico, maschili; perciocche io non credo, che i femminili abbiano parte nel predetto privilegio; nè che Dura sia voce compagna di Duro; ma si di Durato partefice, la quale è abbreviata ; siccome di Domandata, di Cacciata, di Lungata, si è fatta Domanda, Caccia, Lunga; potendo tutti i partefici femminili passati divenir nomi sustantivi, e molti di loro abbreviarsi col cacciamento di At avanti alla vocale finale.

· Usarono eziandio alquante di queste voci, in luogo di quelle particelle, che a' nomi si danno; e per casi, e per numero, o per generi non si torcono. Cioè gli aggiunti sono stati usati dagli Antichi, in luogo degli avverbi serventi a' nomi, Ora è da sapere, che gli avverbi si dividono in due maniere; una delle quali serve a verbi soli, e comunemente possono esser quelli, che finiscono in Mente: laonde si dirà Velocemente corrère, e non Velocemente leggiera. L'altra serve a'verbi, ad avverbi, ed a nomi aggiunti; e sono quelli, che significano accrescimento o diminuimento; quelli sono Troppo, Molto, Poco, Più, Meno, e simili, lo

dice, aggiunti; perciocchè i sustantivi non ricevono accrescimento o diminuimento: se non si ha rispetto ad alcuna qualità. Perche appare, che il Bembo parlò troppo generalmente, dicendo: Di quelle particelle , che si danno a' Nomi. Appresso perchè, volendo egli parlare di aggiunti entranti in luogo di avverbi serventi agli avverbi. dice di quelle particelle, che si danno a' nomi, e non di quelle particelle che si danno ad avverbi? Ora veggiamo . quanto è vero quello, che egli intende di provare; cioè, che gli aggiunti conservandosi per piegatura di sesso, e di numero aggiunti sono posti per avverbi serventi agli avverbj. Più e Meno significa quantità con maggioranza, o minoranza; e si aggiunge, come dicemmo, agli aggiunti. Laonde, siccome diciamo, Più, e meno bianca gente, che alcuna altra: Più, e meno forti uomini, che alcuni altri; così possiamo dire:

Vidi più troppa gente qui, che altrove; e: Più molta gente andava intorno, , che non giaceva; e: Gli assaliti si videro meno molti, che gli assalitori. Nè il Più, o il Meno riceve misura di quantità dalla voce Troppa, o dalla voce Molta, o dalla voce Molti; le quali abbiano farsa di avverbio: ma esse, sicome aggiunti, la ricevono dal Più, e dal Meno. Vero è, che l'esemplo di Giovanni Vilani non doveva essere addotto dal Bembe così: Per la qual 184
cosa i Lucchesi furono molti ristretti, o
affiitti; si perche Molto, e non Molti, si
legge ne buoni testi: si perche l'aggiunto
Molti, entrando in luogo dell'avverbio,
postoche si leggesse Molti, servirebbe a
verbo, e non a nome, come intendeva di
provare.

Ne manco ancera, che essi non ponessero alle volte di queste voci col fine del maschio, ec. Adunque, secondo il parer del Bembo; gli aggiunti maschili si accompagnano co sustantivi femminili; come Ogni cosa con Pieno, e con Ripieno. Di che nondimeno io dubito assai, non reputando io Pieno, e Ripièno ne luoghi delle Novelle del Boccaccio per aggiunti, ma per partefici siccome ancora Pieno è partefice appresso il Petrarca, là dove dice:

lo ho pien di sospir quest' aer tutto.

Nel qual luogo, se non si facesse Pieno partefice, ma aggiunto; il Petrara verrebbe a dire, che ora fosse intorniate di uno aere, il quale fosse pieno di sospiri: il qual sentimento sarebbe molto lontano dalla sua intenzione, che era di dire Implevi già, nel passato. Il partefice Pieno viene da Pienato non usitato, e abbreviato nella guisa, che diremo abbreviarsi insieme con gli altri al suo fuogo. Ora molto monta, se lo riceviamo per partefice, o per nome; perciocche non si truova, che

aggiunto varii numero, nè sesso per figura . come fa il verbo. E la ragione della differenza è, che nell'azione, o nella passione, i nomi più dimostrano il numero, o la maschilità, o la femminilità, che non fanno nella qualità: siccome conosciamo alle azioni gli uomini, e le donne; quantunque quelli abbiano gonne donnesche in dosso, e queste robe virili ; e all'azione scoperse l'avveduto uomo Ulisse il nascoso Achille sotto i vestimenti femminili, Dico adunque, poiche Ogni cosa ha significazione maschile sotto apparenza femminile ( conciossiacosache negli esempli del Boccaccio, addotti delle Novelle, comprenda spezialmente il luogo per figura ) si può accompagnare col partefice Pieno, e Ripieno maschile, siccome: Fu ogni cosa di romore, e di pianto ripieno: Essendo freddi grandissimi, e ogni oosa pieno di neve, e di ghiaccio. E con altri ancora. siccome altrove : Era per avventura il di davanti a quello nevicato forte, e ogni cosa di neve era coperto: E con più diligenza cercato, ogni cosa, che fatto non aveva.

#### GIUNTA

(12

Se perciò l'Articolo si dee reputare esser parte de' Nomi, che esso senza nome aver luogo non può in modo alcuno, e'l nome il più delle volte in pie non si reg-ge, senza essa; Mi, Ti, Si, e simili vicenomi saranno da essere reputati parte de' verbi; conciossiacosachè essi, senza i verbi, aver luogo. non possano in modo 'alcuno; nè i verbi per la maggior parte in piè si reggano, senza essi; in quella medesima guisa, nella quale i nomi per la maggior parte in piè non si reggono, senza gli articoli, cioè senza necessità; e in alcuna parte in altra guisa, cioè con necessità. Perciocche mai non si congiugne l'articolo col nome; che in luogo suo non si possa riporre Quello nella maniera, che si dira poi. Ma in tuogo di Mi, di Ti, di Si, e di simili, non avviene sempre, che si possa riporre Me, Te, Se, o altro di ugual valore : conciossiacosachè io non creda potersi dire: Io a me vergogno, e Tu q te vergogni, in luogo di questo, Io mi vergogno, e Tu ti vergogni. Oltracciò le preposizioni A, Di, Da, Con, e

simili dovranno essere reputate nomi; non potendo aver luogo, senza i nomi, o senza gli 'nfiniti aventi natura di nome in modo alcuno; në potendo i nomi per la maggior parte reggersi in piè, senza esse. Ora, se i vicenomi disaccentati non sono da niuno, nè dal Bembo stesso reputati parte de verbi; nè le preposizioni disaccentate parte de nomi; parimente non potevano gli articoli, i quali sono vicenomi aggiunti disaccentati, come si mostrerà, essere da alcuno stimati parte di que nomi, de quali infino a qui il Bembo ha parlato.

## GIUNTA

(13)

Anzi io stimo, che monti assai ciò; perciocehè, se l'articolo fosse parte del nome, sarebhe-parte, dinanzi, è per mutamento, che facesso il nome per numero, o per sesso, non si muterebhe: conciosisticosachè il principio de nomi, per lo mutamento predetto, non si soglia cambiare; come Cavalla, Cavalla; Cavalla; cavalla; e nondimeno l'articolo si cambia. Laonde sono stati alcuni, i quali hanno portata opinione, che l'articolo non fosse trovato per altro, che per dimostramento

di sesso. Appresso, considerando parte in guisa, dico, che, se l'articolo fosse parte del nome, seguirebbe di necessità, che egli non valesse tanto, quanto il vicenome il qual vicenome rappresenta, senza dubbio, tutto il nome intero, e non una parte di nome; e nondimeno pur vale quanto il vicenome; siòcome antoria affermano tutti i Grammatici, e gli Stofoi, che sotto il vicenome il riposero. Adunque l'articolo, senza dubbio, è voce separata, e non parte di nome, ne poco monta, e non parte di nome, ne poco monta, che sia più l'una, che l'altra.

## GIUNTA

(F4)

Non è ben certo il Bembo, che tutte e tre queste particelle Di, A, Da sievo segni di caso; pojchè alcuni, secondo lui mostra, senza dubbio, che sieno piuttosto Proponimenti. Il cher comunque si prenda, soggiunge egli, di molta importanza non può essere. Ma io non so vedere, perchè voglia, che Di si sla più, o meno proponimento, che A, o chè Da, o alcuno di questi, che quello; perciocchè, se abbiamo riguardo alla origine, tutte somo preposizioni, veguendo Di da De Latino,

si come A viene da Ad Latino, e Da da De, e da A Latino, congiunti insieme, e l'uso medesimamente è di proposizioni : Vengo di Castello, Vengo da castello. Vo a castello; nè so vedere, perchè giudichi, che monti poco tra il prendere le predette particelle per segni di caso, o per proposizioni. Perciocche, se sono proponimenti, sì come egli le nomina; seguita, che non tre casi, o sei sieno solamente, come mostra di credere; ma tanti, quanti sono i proponimenti, che vanno avanti a' nomi; conciossia cosachè non mi saprebbe mai mostrare ragione, perchè A debba piuttosto seguare caso, che Con, Senza, In, e tutte le altre proposizioni. Perlaqualcosa non doveva solamente trattare di queste tre proposizioni, quando si congiungono con l'articolo, ma di tutte, senza nominarle segni di casi. Perciocchè, come ottimamente insegna un valente Grammatico antico, le proposizioni non introducono nuovi casi, ma usauo gl'introdotti. Perche io crederei, che la Lingua nostra Vulgare non avesse; se non due casi comunemente, come si manifesterà poco appresso. E per conoscenza della verità, direi, il nome sustantivo potere essere cosa operante, o cosa operata, o cosa, con la quale, o cosa, senza la quale si operi; cioè stormento, o compagnia, o privazione di stormento, o di compagnia; o cosa nella quale, come in istanza, si operi, o

alla quale, come a termino, si muova l'operazione; o per la quale, come per ispazio di luogo, trapassi l'azione; o dalla, quale, come da termino, si muova l'azione; o cosa, intorno alla quale, si openi ri; cioè Appresso, Sopra, Dinanzi, Die tro, e simili. E giudicherei, che non fosse mal conveniente, che i casi fossero tanticon notabile distinzione di fine tra loro che significassero insieme con la sustanzia. i predetti, accidenti di operazioni; se si potesse trovar Lingua, la quale, non terminando i nomi in vocali solamente, come fa la nostra, con finimenti distinti di# mostrasse, non pur ciascuna delle predette cose, ma i sessi, e i numeri ancora. Perciorche si cesserebbe il trovamento, e l'uso, delle preposizioni; il quale nell'altre lingue supplisce i difetti delle significazioni della maggior parte de predetti accidenti e nella nostra maggiormente dicendosi. Con, Con esso, Insieme con; e forse altro, quando il nome sustantivo è cosa, eon la quele. E Senza, e alcuna volta Fuori, e altre, quando è cosa, sensa la quale. E In., Dentro, e simili, quando è cosa, nella quale. E A, Infino a, Verso, Contra, e simili, quando è cosa, alla quale. E Per, Pen mezzo, e forse altre, quando è cosa, per la quale. E Di, Da, e altre, quando è cosa, dalla quale. E Intorno, Appresso, e molte altre / quando è cosa, intorno alla quale. Laonde appare, che di uso, senza ajuto loro, non ne viene la Lingua Vulgare

ad avere, se non due casi, ne' nomi; cioè l'operante, e l'operato; come La donna ama il marito, e Il marito ama la donna : e medesimamente in una parte de vicenomi accentati ha i due predetti casi di uso, come in Costui, Colui, Costei, Colei, Quelle, Questo, Ciò, Noi, Voi, e simili e in alcun' altra un solo, cioè l'operante; come Io, Egli, Ella, Eglino, Elleno. Questi . Quelli; o l' operato: come Me, Te Se Lei Lui, Cui, Loro; e in un vicesome solo n'ha due di uso, e di voce. cioè in Tu, e Te; ma in una parte de' vicenomi disaccentati n' ha due di uso. e di voce, i quali sono l'operato, e quello, che significa cosa, alla quale; cioè in Lo, e Gli, La, e Le; e in uno gli ha congiunti insieme, cioè ia Gliele; e in un'altra parte ha questi due medesimi, me di uso solamente ; cioè in Mi , Ti, Si, Vi, Ci, Ne; e in alcun' altra parte nel numero del più un solo; cioè l'operato in Gli, e Le; o quelle, che significa cosa, dalla quale, nell'uno numero, e nell'altro in Ne.

(15

Se il Bembo avesse conosciuta pienamente la origine, e la natura degli Articoli avrebbe , senza dubbio, prima trattato de' Vicenomi, da alcuna particella dei quali pare, che sieno presi; nè peravventura ne avrebbe parlato nella guisa, che ha fatto. Perciocche de vicenomi essendone alcuni-sustantivi , come Io , . Tu , Egli, e simili, e certi altri aggiunti, come Quello, Quella, Esto, Esta e simili; è da sapere, che Quello fu composto da Longobardi dapprima di Hoco, e di Illo, lasciato Ho, e tramutato Co in Qu, e I in E; le quali mutazioni sono agevolissime. Nè, presupponendo io, essersi detto da principio Hoco di Hoc, presuppongo cosa fuori del ragionevole; se altri avrà riguardo, che da Hio dicendosi Hiqui, è poi rimaso Qui; e di Hac dicendosi Hacqua, è poi rimaso Qua. Ora, dividendesi Hoco in Ho, e in Co, è stato adoperato Ha in certi legami, come in Però, ed in Perocche, e ricevuto per articolo maschile nel numero del meno, seguendo consohante, appresso gli antiohi: si come ho trovato scritto in alcune prose molto vecchie, e ne possono ancora render testimonianza alcuni versi, sottoposti a guisa di brieve dichiarazione, all'istoria della Teseide del Boccaccio, dipinta, non molto tempo dopo la morte di lui, in una sala del Conte Fulvio Rangone in Modona, ne' quali è scritto. O Re Tesco. e A o Re Teseo, esimili, in luogo di questo, e Il Re Teseo , e Al Re Tesco : senza. chè fu uso della lingua Francesca più antica altresi, come vede chi legge i loro Poeti di quella età; ed è uso ancora oggidi di alcun popolo d'Italia nel Regno di Napoli. E mi credo io I articolo, che si antipone a'nomi maschili nel numero del più comincianti da consonanti, il quale è rimaso in vigoroso uso appresso noi nel primo, e quarto caso, rispondere ad O predetto. E quantunque io non biasimassi, chi volesse affermare, che i predetti articoli O, ed I fossero i Greci O, e Oi; nondimeno più reputo verisimile, che i barbari venuti in Italia gli prendessero da'latini. Ma Co, che ora puro, e ora mutato, è stato ricevuto in compagnia di alcuni vicenomi, e avverbj, come Cotate, Cotanto, Cotesto, Cotestui, e simili, e Questo, Quello, e simili, e Cost, non dee essere reputato articolo; sì perchè non si muta per mutamento di sesso, o di numero, come fà l'articolo, Il giovane, La giovane, I giovani, Le giovani; sì perchè ancora si antipone a voci, di natura non riceven-Bembo Vol. XI.

si dice Bell' Uomo, e Quello scellerato;

così non si dice Il Uomo, o Il scellerato; ma si dice L'Uomo, e Lo scellerato. Ora è da sapere, che gli antichi usarono indifferentemente in compagnia di tutti i nomi, o seguendo, o non seguendo vocale, Lo; e ne appajono ancora vestigi di questa usanza nel Petrarca, e nel Boccaccio medesimo. Ed è da sapere ancora che, congiuguendosi voce disaccentata finiente in I. come sono Mi, Ti, Si, Ci, Vi, con altra voce disaccentata cominciante da L, lo I si, tramuta in E, come Melo, Telo, Selo, Celo, Velo; poi seguendo consonante, si può lasciare O, Melo diede, Mel diede: Telo diede, Tel diede, e simili. Adunque dicendosi dapprima De lo giovane per le cose sopraddette, si disse poi Del giovane. Nè altri si lasci dare ad intendere, che Del riesca di Di, e d'Il; perciocchè mai non-riuscirebbe altro, che Diil, o Dil. E quello, che diciamo di Delo, e di Del, è similmente avvenuto di Alo, e di Al, e di Dalo, e di Dal, e di Collo, e di Col; perciocche Con, accostandosi all'articolo Lo, prima tramuto la N in L, come si fa d' Iscusinla, Iscusilla, poi gitto via Lo, come si fa, seguendo consonante, ed e restato Col. Perche e cosa assai manifesta che Il non è articolo, se non di due casi del numero del meno, seguendo consonante, e non di tutti, come presuppone il Bembo; e che Il non lascia la vocale, sua addietro dopo le vocali delle prepoi-

at the state of the state of the state and

196 zioni A, Da, Co; nè deesi scrivere Da'l Cielo, Co'l Mondo; ma deesi scriver così, Del Cielo . Al Cielo , Dal Cielo , Col Mondo. E non è da trapassare, senza notarlo, un altro errore del Bembo, il quale non riconosce differenza niuna tra gli articoli, a' quali vada avanti proposizione disaccentata, o proposizione accentata; e pure v'è evidentissima : conciossiecosachè proposizione disaccentata non vada avanti. se non all'articolo Lo, come abbiamo detto, e apparirà ancora in Per, e In; non dicendosi altrimenti, che Perlo, o segulti, o non seguiti vocale; ne dicendosi altrimenti, che Nello, seguendo vocale, o S accompagnata da consonante; e Nel. seguendo consonante. Ma proposizione accentata non va avanti, se non all'articolo Il, seguendo consonante ; ne I si dee poter perdere : percjocche così si dee dire. Su il fiume, e Inverso il monte, e non Su'l fiume, e Inverso'l monte, come si farebbe. L' esercito passò il siume, e Vide il monte, e non L'esercito passo'l fiume, e Vide'l monte; contuttochè simile scrittura si trovi peravventura in alcuni libri antichi o per errore, o per dimostrare in verso il numero delle sillabe , e non perche così dirittamente si debba scrive re. Appresso nel primo, e quarto caso del numero del più si è preso lo da Hi latino, o da oi Greco, come abbiamo detto, per articolo maschile, quando non seguita vocale, o S accompagnata da

consonante : perciocchè , seguendo vocale , non poteva lo I aver luogo; altramente sarebbe riuscita una sconvenevolezza non usata nella lingua; cioè che alcuna voce cominciasse da la, da le. da li, da lo. da Iu, senza essere della natura di quelle che traemmo fuori, come sarebbono state queste, I amori, I eretici, I italiani, I omicciuoli , I umidori. E , seguendo S accompagnata da consonante, nasceva dubbio se lo I fosse la giunta della S della quale si parlò in altro luogo, o articolo come in I stromenti. Perlaqualcosa da Illi latino del numero del più si prese Li, la qual sillaba dovesse servire per articolo a tutte le voci maschili del numero del più comincianti da vocale, o da S accompagnata da consonante; e ancora negli altri casi delle voci comincianti da consonanti, trattone il primo e il quarto in questa guisa. Quando seguita vocale, Li, diventa Gli, per la compagnia della vocale, che ha questa forza, come appare in Vaglio, e in Voglio, e in simili; e poi ancora è stata usata tale dinanzi alle voci, che cominciano da S accompagnata da consonante, Gli stromenci, più tosto per usanza, si come io mi credo, che per ragione, che ci sia; dovendosi dire . Li stromenti Ma sì come si usa Lo negli altri casi del numero del meno, trattone il primo, e il quarto per articolo delle voci comincianti da consonanti; cosi si usa Li negli altri casi del numero

108 del più nelle predette voci, trattone il primo, e il quarto caso, come Deli, Ali, Dali, Coli, i quali, dovendo riuscire quasi parte delle I voci, per lo congiugnimento perdono non solamente la L, ma lo I ancora; sì come si vede, che di Quali donne, si disse Qua' donne, e di Elli non fur, E' non fur, e di Tolli di me, To' di me. Perche non si dice De' buoni, A'buoni , Da' buoni , Co' miei figliuoli , perciocchè si lasci nella penna l'articolo i, o perchè sottentri nella vocale, che dinanzi gli sta, come stima il Bembo; conciossiecosachè si gitti via l'articolo Li, o almeno la consonante L, e sottentri la vocale I, nella vocale vicina A, o E, o O, si come appresso i Greci avviene. dicendosi di as. a e di ni, n, e di oi o. Ma l'articolo femminile preso da Illa latino non ha punto di varietà : conciossiecosachè, seguendo o non seguendo consonante, sempre nel numero del meno in tutti i casi abbia luego La. e nel più Le. Ora ecci ancora Sta preso da Ista latino, che senza dubbio è articolo femminile del numero del meno; ma non si accompagna, se non con quattro voci , Stamane , Stamattina , Stasera , Stanotte : ancorache tutte e quattro sieno solamente voci avverbiali significative di tempo.

Black on a standard with the same work

#### GIUNTA.

### (16)

Per certificarci, quando, seguendo voce cominciante da vocale, si debba lasciare la vocale dell' articolo, conservandosi quella della voce, o conservare quella dell' articolo, conservandosi quella della voce ancora, o pure perdendosi; è da sapere prima, che la lingua nostra non comporta ordine di vocali per accidente, se non le può comportare per natura. Perlaqualcosa, se in sillabe avanti all'accento non is si trova voce naturale, che abbia Aa, Ao, Au, Ee, Ii, Oa, Oi, Oo, Ou, per questa cagione non si dee poter dire La Amica, La Onestate, La Umanitade, Le Eresie, Gli Ignoranti, Lo Amore, Lo Errore, Lo Ignorante, Lo Onore, Lo Uficio, che sono voci tali, per congiugnimento acc. cidentale. Appresso, che la lingua nostra nel congiugnere la voce disaccentata con l'accentata, non comporta, che la vocale della disaccentata, accompagnandosi con la vocale dell'accentata, operi, che la voce abbia più sillabe, che non aveva prima. Il che è assai manifesto; poichè nel verso, dove fa di bisoguo ora di più sillabe, ora

200 di meno, non si trova mai, che la vocale della disaccentata abbia accresciuta una sillaba alla voce. Adunque non potremo dire -La Eternitate, quantunque in voce naturale si trovi Traevamo: nè La Italia, quantunque si trovi Laidezza: ne Le Ignoranze, quantunque si trovi Deitati: nè Le Onestati, quantunque si trovi Leoncini: ne Le Umanitati, quantunque si trovi Leuti. Per la qual ragione ancora, oltre alla sopraddetta, non potrebbono trovar luego nella lingua nestra La Amica, La Onestate, La Umanitate, Le Eresie, Lo Amore, Lo Errore, Lo Ignorante, Lo Onore, Lo Uficio. Nè creda alcuno, che o Oe, o Oi, o Ai, o Ea, o Ee, o Ei, o Eo si possa ristringere in una sillaba. perchè in verso si dica Amòe, Vòi, Amài, Credea, Dèe, Dèi, Cadèo ristretto in una sillaba alcuna volta; conciossiecosachè simili ristringimenti non abbiano luogo, se l'accento non è allogato sopra l'O antiposto, o sopra l'E antiposta. Ma dall'altra parte, perciocchè Ia, Ie, Io, Iu, si comporta in voce naturale avanti all' accento, senza constituir due sillabe, come in Cianciare, Pienissimo, Giovare, Ciurmare; si comporta ancora in voce accidentale Gli amici , Gli cretici , Gli omicidi , Gli umori , nè perciò la voce accidentale ha più sillabe, che avesse prima, quando era naturale. Adunque, da questi casi in fuori, convenendosi lasciar la vocale dell' articolo, o

della voce, è stato molto più ragionevole, che si lasci quella dell'articolo; sì perchè è general regola in ogni composizione di due voci, che si perda più tosto la vocale dell'antiposta, che della posposta, come, per cagion di esemplo, si vede in Gentiluomo, in Malagevole, in Unaltro, e in simili; sì perchè altri può più agevolmente sapere, qual vocale si perda, perdendosi quella dell'articolo, che non farebbe. perdendosi quella della voce, nella quale possono essere più diverse vocali; per la qual diversità maggiore si potrebbe rappresentare spesso dubbio sentimento alle menti degli ascoltatori, o de' lettori. Laonde diremo L' Amica , L'Eresia , L'Ipocrisia. L' Onestate , L' Umiditate , Gl' Ignoranti , L' Amore, L' Errore, L' Ignorante, L'Onore, L'Uficio, L' Amiche, L' Eresie. L' Ipocrisie , L' Onestati , L' Umiliati. Ma è nondimeno da por mente, quando la voce comincia da In, o da Im proposizione, che si conserva la vocale dell'articolo, e si perde lo I della proposizione per la sua debolezza, come Lo 'nventore, Gli 'nventori: Lo'mbolatore, Gli'mbolatori: La'nyentrice , La 'mperfezione: Le 'nventrici , Le 'mperfezioni. Adunque per le cose sopraddette è manifesto, quando si debba lasciare addietro la vocale dell'articolo, conservandosi quella della voce, e quando conservarla, conservandosi ancora quella della voce, o pur perdendosi; e come il Bembo

ha ragionato imperfettamente, e confusamente di tutta questa materia, e ancora non veramente, là dove dice: Di quello poi della femmina, e quel che seguita; e non a tempo, nè veramente, la dove dice: Ora oltracciò ne mandan fuori ancor la loro; e in vece delle due scacciate, ne pigliano una di fuori: la qual nondimeno è sempre la É, L'envio, L'envoglia, nel verso, in veve di dire La invoglia, Lo invio: Perciocche qui si parla degli articoli, e non de' vicenomi. Ma nelle voci . L'envio . L'envoglia sono vicenomi . de quali si parlerà altrove, e non articoli, non lasciando io di dire, che non La invoglia si dee sporre ; conciossiecosachè, dicendo il Petrarca :

Di quanto per amor giammai soffersi, E haggio a soffrire anco,

Fin che mi sani il cuor colei ch'il morse, Rubella di mercà, che pur L'envoglia: Lo si debba dire, non potendosi ripetere altro che Il cuore; ancorachè alcuni Spositori, avendo più riguardo all'autorità del Bembo, che al diritto sentimento, vogliano che si dica La, e che si reputa colei, cioè Laura. E appresso un'altra vocale di fuori non può sottentrare in luogo delle due scacciate nel congiugnimento dell'articolo, o del vicenome con la voce Mai. Ma ne' predetti esempli L'envio, L'envoglia, così è detto Enviare, ed Envogliare, come si dire Entrare; quantunque ancora si di-

ca Intrare, così come si dice Inviare, e

#### GIUNTA.

# (17)

Abbiamo mostrato, che si dice Lo. e Li, ancora seguendo consonante, in tutti i casi, trattine il primo, e il quarto. Perchè non è da maravigliarsi, se si dica Per lo petto, e Per li fianchi, e poscia, tramutata la R in L, come seguendo L si suol fare, E chi nol crede venga egli a vedella, si dica nel numero del meno Pel, lasciato Lo, Pel mio potere, e del più, Pe', lasciati Lli, Pe' fatti loro, si come dicemmo, che di Conlo, e di Conli, si faceva Collo, e Colli, e poi Col, e Co'. Ma Nel, e Ne viene da Nelo, e da Neli, e Nelo, e Neli da In, e da Lo, e da Li; ne potendosi accostare In ad L, gittato lo I vi si accosta col mezzo della E rinchinsa nella N.

#### GIUNTA.

#### (18)

Alcune voci sono, le quali richieggono l'articolo dopo se, come Tutto il Mon-

do. e non Il tutto mondo: Ambo le mani, e non L'Ambo mani, con le altre, che si raccoglieranno al suo luogo; tra le quali sono Messere, e Monsignore; e tutti i nomi propri di uomini, e di donne, che dopo se hanno alcuna appellazione singolare, o notabile. Il quale articolo ha due privilegi; l' uno è, che sempre si conserva in caso primo, quantunque si varii la voce, che va avanti; perchè sempre si dice Il mondo di casi pur Tutto, Di tutto , A tutto, con tutto: l'altro è, che potendo la voce, che va avanti, perdere la vocal finale, in caso che seguisse consonante, si fa questo perdimento, e si dice Lo, e non Il, come Messer lo Monaco. Monsignor lo Re. Pier lo roi.

# GIUNTA.

(19)

Quattro sono le voci comincianti da consonante semplice, che appresso il Petrarca alcuna volta ricevono l'articolo Lo, Quale, Cuore, Mio. Bello: e stanno sempre in forza di una sillaba, cioè Quale, o per via di gittamento della vocale ultima:

Lo qual per mezzo questa oscura valle:

o per via di sostentamento della voce seguente:

Lo quale in forza altrui presso a l'estremo:

E Cuore per via di gittamento:

Ma non in guisa che lo cuor si stempre: E mio per via di ristringimento di duevocali in una sillaba:

Lo mio cuor, che vivendo in pianto il tenne: E Bello per via di gittamento della sillaba Lo, essendo nondimeno trapposto Cui tra Lo, e Bello:

E più colei, lo cui bel viso adorno.

Ma non per ciò veggo, che il Petrarca abbia usato Lo in compagnia di queste quattro voci, per altro rispetto, se non per accrescere, spargendo alcun vestigio dell'uso antico di questo articolo, dignità alle sue rime; quantunque di Lo diaanzi a Quade, e di Li disanzi a Quadi sicuo tutto pieno nelle prose del Boccaccio. Ed è stato notato, che Dei, appresso il Petrarca, non riceve mai l'articolo di altra forma, che Gli, o Li, come Gli dei, Degli dei, Fra li dei, Ne li dei; conciossiccosachè si legga appo Dante:

Forte a cantar degli uomini, e de' dei, Il che può similmente essere proceduto dal rispetto dell' accrescere dignità, come di-

cemmo.

#### GIUNTA

#### (20)

Se vero è, che Delo, Deli, o Degli: Alo, Ali, o Agli: Dalo, Dali, o Dagli Dela, Dele: Ala, Ale: Dala, Dale, sieno tali, per congiugnimento di Di, di A, e di Da, con Lo, con Li, o con Gli, con La, e con Le particelle disaccentate: io non so vedere ragione, perchè. L si debba raddoppiare; ne parimente comprendere, come in Nelo, Neli, o Negli, Nela, Nele, possano aver luogo due Ll, procedendo dal congiugnimento d' In con Lo, con Li, o con Gli, con La, e con Le prima, finiendo In con la profferenza così Ine, e poscia, gittato lo I, o vero, come dicemmo, gittato medesimamente lo I, e tratta fuori E di Lo, di Li, di La, di Le, come nel congiugnimento di Di, e di Mi, e di simili con Lo, e con La, e con simili, dicemmo farsi ; quantunque l'uso di più secoli , e di tutti gli uomini nelle prose abbia ottenuto, che ne predetti congiugnimenti L si ponga doppia; il quale uso nella scrittura è ancora seguito da noi, non ostante che noi siamo certissimi di non far bene, per

ischifare la'nvidia, che ci potremmo tirare addosso, se fossimo noi soli sprezzatori della consuetudine approvata da tante persone, ed età, qualunque si sia. Ora io confesso, che in Collo, Colli, Colla, Colle, si debba raddoppiere L, essendo composte di Con , mutato N in L, e di Lo, di Li, di La, e di Le; e così pare, che si truovi scritti appresso gli Scrittori, e specialmente antichi; ma nondimeno comunemente si dice Col nel minor numero, e Co' nel maggiore, seguendo consouante, e Conlo nel minor numero, e Congli nel maggiore, seguendo vocale, o S accompagnata da consonante nelle voci maschili, e Conla nel minor numero, e Conle nel maggiore, seguendo, o non seguendo consonante nelle voci femminili.

### GIUNTA.

# (21)

In porto opinione, che in vulgare non si usi Ad, inquanto venga così fatta dal latiuo; periocchè le voti, che hamp per lettera finale D nel latiuo; vegoeudo in vulgare, la perdono, come Apud, Appo; allud, Quello: Istud, Questo: Quid, Che; ma che il D si aggiunga ad A Proposizio-

ne, seguendo vocale, per quella cagione, per la quale si aggiugne alcuna volta ad. O, a Se, a Ne, a Che; dicendosi, seguendo vocale, Od, Sed, Ned, Ched, di che parla il Bembo altrove. Perchè non il D veguente da Ad latino operò, che la L si raddoppiasse, quando avviene, che stia dinanzi ad altra voce alla quale si accosti; ma operollo l'errore di coloro, che si diedono ad intendere, che A proposizione, e tutte le altre di una sillaba dovessero seguire la natura di alcune voci di una sillaba, le quali hanno valore di raddoppiare la consonante de' vicenomi disaccentati, con Dimmi, Damme, Fallo, e simili; non avvedendosi, che A, e le proposizioni di una sillaba, le quali si congiungono con l'articolo, sieno disaccentate, e quelle altre voci accentate. Il quale errore si ampliò aucora infino a quello accostamento, che si faceva di queste proposizioni alle voci accentate: dicendosi alcuna volta Allui, Asse, Dallui, Dasse, e simili. Io confesso nondimeuo, che si presero molti verbi dal latino, alli quali, per cagione di Ad, era raddoppiata la consonante, e si è conservata tale, come Appellare, Accendere, Apportare, e simili; e che a questa similitudine si raddoppio ancora a molti verbi originalmente vulgari, contuttoche A essendo, come diciamo, senza D. non dovesse avere questa virtù, come Assicurare, Addomandare, Abbracciare, Abbattere, e simili.

#### GIUNTA

(22)

Il Ri, che è il Re latino, congiungendosi cel verbo, che cominci da A proposizione, o ancora da A, che non sia proposizione, purchè l'accento non sia allogato sopra A nella prima voce; o da I, perde lo I, come Rabbatto, Rabbraccio, Rapporto, e così fatti, Rammarico, Ralleero. de' quali l' A non è proposizione, nè sopra essa è allogato l'accento nella prima voce; Rinsegno, Rinchiudo, Rimprovero; ma negli altri si scempia I: Riardo, Rientro, Riho, Riempio, Riesco. Il qual Ri nè si accompagna con tutti i verbi, che hanno A proposizione; perciocche non si dice, Rastringere, perchè si dica Astringere, ne Ravvolgere, perche si dica Avvolgere; nè Radducere, perchè si dica Adducere; ne Rammirare, perche si dica Ammirare, e molti altri di questa maniera; ma Ristringere, Rivolgere, Riducere, Rimirare. Ne tutti i verbi aventi A proposizione, co' quali il Ri si accompagna,

Bembo Vol. XI.

si dica Racconsolare, Rabbuffare, Raffigurare, Raffreddare, Rammemorare; non si potrà perciò dire Acconsolare, Abbuffare, Affigurare, Ammemorare.

### GIUNTA.

(23

Acciocche intendiamo distintamente, quando, e come si possa levare la proposizione Di, o A a certi vicenomi; dobbiamo prima sapere, che ce ne sono sei ; cioè Colui, Colei, Coloro, Costui, Costei, Costoro, i quali possono esser primi casi, a quali si può levare il Di, ma non mai la A; e quando si leva loro il Di, essi di necessità deono dipendere da' nomi, avere l'articolo davanti: Per lo colui consiglio: Al colei grido: I coloro fregi: Nel costui regno: Per la costei beltate: Per lo costoro amore; dimostrando l' articolo loro davanti, il quale essi per se non possono comportare, che vi abbia difetto di Di. Appresso ce ne sono due, cioè Lui, e Lei, a quali si può levare la A, e non mai il Di; e quando si leva loro la A, deono essi di necessità dipendere das verbi, e possono antiporsi, e pospors

a verbi : Lei dissi io , Io dissi loi : Dante rispose lui, e Lui rispose Dante. Ed è cosa molto ragionevole, che questi due vicenomi servano al terzo caso, senza altra proposizione; essendo presi dal terzo caso latino , Illi , Huic , Illac , Ei. Ne altri si dee poco maravigliare, che il Bembo gli abbia tralasciati, o sia stato consiglio, o dimenticanza. Ancora ce ne sono tre, cioè Loro. Altrui, e Cui; a' quali si può levare il Di, e la A, secondochè dipendono da' nomi, o da' verbi; perciocchè se dipendono da' nomi, si può levare il Di; ma se dipendono da verbi, si può levare la A. Ora, quando si leva il Di, essi non soggiacciono miga alle leggi de'sei soprascritti: perciocche si può loro antiporre l' articolo, come si faceva di necessità a quelli dicendosi : La loro donna ; L'altrui donna: e Il cui figliuolo; e lasciarsi di antiporre. Ma, quando si lascia di antiporre, è di necessità, che il nome. che è articolato, vada avanti così: La donna loro: La donna altrui: Il figliuolo. cui, non potendosi, se seguisse, dir così : Loro la donna: Altrui la donna: Cui il figliuolo. Ma quando il nome non è articolato, può andare avanti, e seguire, come: Loro donna: Donna loro: Altrui donna: Donna altrui: Culi figliuolo: In casa cui. Ma, quando dipendono da'verbi, e si leva loro la A, si trattano, come dicemmo trattarai Lui, e Lei: Loro par-

lai io; Io parlai loro Io parlai altrui: e Altrui parlai io: Cui parlai io: e io parlai cui. Ultimamente ecci Che vicenome, al quale si può levare Con. Involato avrebbe, e rubato con quella coscienza, che un santo Uomo offerrebbe: Con quello diletto, e con quello appetito l'acqua bevuta avea : e specialmente, quando avesse alcuna fatica durata o adorando, o andando in pellegrinaggio, che fanno in gran bevitori il vino. E oltracciò, dipendendo da' verbi, gli si può levare il Di: Fermamente io acconcerò i fatti vostri, e i miei, che starà bene, e che dovrete essere contenti, cioè È di che dovrete essere contenti. Ed è da sapere, che il predetto vicenome Che, dopo Allora, Ad ora, A quell'ora, A talora, A gutsa, A modo, Al modo, può stare, come se avesse difetto di A; e dopo In quell'ora, In guisa, In quella guisa, In maniera, In questa maniera, In modo, può stare, come se avesse difetto di In ; e dopo Per modo , Per lo modo . Per maniera può stare, come se avesse diferto di Per; e dopo Da quell' ora, può stare, come se avesse difetto di Da. Gli esempli, perciocchè son presti per tutto, si tralasciano. Ma guardisi, come dicendo il Bembo, Del patre loro, mostra, che avesse opinione, che si potesse usare Patre, come ancora altrove, là dove disse : E in alquante ancora, che di questa maniera non sono, e sono così del maschio.

come della femmina, Matre, Patre, che Madre, e Padre si dissero. Ma io credo, che s'inganna; non essendo in uso altro che Padre nelle prose, come ancora dicemmo in quel luogo.

## GIUNTA.

(24)

Ad alcuni nomi in certa compagnia, e ordine si puo levare il Di; e ad alcuni altri in certa compagnia, e ordine si può levar il Di, e l'articolo. Si può levare il Di al nome dipendente dalla compagnia di Casa, e conservarsi l' articolo, se si può: A casa le buone femmine: A casa il Padre: In casa questi usurai. Si può levare il Di a Dio, dipendente dalla compagnia di Merce : La Dio merce. Si può levare il Di , e l'articolo a Giudicio, dipendente dalla compagnia di Die: Nel die giudicio; di che altrove fuori di luogo, e di tempo fa menzione il Bembo. Si può levare similmente il Di, e l'articolo a'nomi delle famiglie pel numero del più, quando dipendon da nome proprio maschile del minor numero: Tedaldo Elisei: Farinata Uberti. Si leva ancora l'uno e l'altro a Quattrotempora in questo parlare appresso

a Giovanni Villani : Di Dicembre per te digiuna quattrolempora Papa Giovanni fece dieci Cardinali. Ora non credo io, che si potesse dire, A casa buone femmine, o A casa padre, senza l'articolo : ne La merce dio , ne Dio la merce , ne Giudicio nel die . nè Elisei Tedaldo . tramutato ordine. Ultimamente si può levare l'uno l'altro 'a nome dipendente da Metà ; poichè il Boccaccio nell'amorosa istoria di Troilo, e di Criseida disse : E per quel , che mi paja, tu non senti la metà noja. che la dolente sace. Nè ci lasciamo dare ad intendere, che si possa ciò fare, per lo esempio addotto dal Bembo delle novelle del Boccaccio: Poco prezzo mi parrebbe la vita mia, a dover dar per la metà diletto di quello, che con Guiscardo ebbe Gismonda. Perciocche non è vero, che a Diletto vi abbia difetto di Di; ma la voce Diletto per figura di parole scompigliate è rimossa dal suo luogo, per fare apparire più la grandezza del difetto di Gismonda, invidiata da Filostrato, nel quale dee essere riposta in questa guisa: Poco prezzo mi parrebbe la vita mia, a dover dare per la metà di quello diletto, che con Guiscardo ebbe Gismonda. Ne questo ardito scompigliato ordine di parole è solo nelle novelle; trovandovisi ancora questo altro: Che quanti corte nella erano, si accorsero; in luogo dell' ordine usitato: Che quanti mella corte erano, si accorsero, Ora

non solamente si truora il difetto della proposizione Di ne' nomi sopraddetti; ma ancora il difetto della proposizione Per quando signifi a cagione operativa, a Mercè, a Grazia, e a Bontà; come Dove la mercè. Sua imercè, Tua mercè, La tua mercè. Sua imercè, La tua mercè. Sua imercè, Ila mercè, La tua mercè. Il gento del que fece mercione il Bembo, là dove non si conveniva: Che le sue cose, degli Dii grazia, prosporamente passavano: Ma, grazia del Signor mio, io mene vo purgato in Cielo; é si legge appo l'acio Uberto; e si legge appo l'acio Uberto;

Cost montava allor su per la rota, "... Come si va su il pin di rama in rama, Bontà de la famiglia sua devota;

Molto è ben quel cammino conosciuto. Bontà del vertudioso e santo uccello: e appo Giovanni Villani: Tornarono i nostri XXVII. statichi cari citradini stati a Verona più di due anni, Bontà del Duca di Atene, che non ne curava. El è da notare, che si potrà, per rà, levare il Per, e il Di, quando si accompagna Dio con Merce, cosi: Dio merce; potendosi lasciare il Di a Dio, e il Per a Merce. Appresso si trova ancora difetto di Per significante Mentre fosse, o era, a Tempo appo il Vulgarizzator di Messer Guido Giudice, e a Giovanni Villani, in questi parlari: E in prima providero, che di notte tempo dovessero adempiere quella impresa: E di notte tempo con iscale, e a citri ingegni entrò nella città di Grotona; cioè Per tempo di notte, cioè Mentre fosse tempo di notte, o Mentre era tempo di notte. Ancora può aver luogo il difetto di A significante Con dinanzi a Malgrado, in queste forme di parlari: Mal mio grado, Mal tuo grado, parado mal grado vostro, Mal grado di lui; delle quali pur, là dove non si conveniva, ragionò il Bembo.

#### GIUNTA.

# (25)

Il Bembo reputa molto agevole a scorgere la ragione, perchè dia l'articolo alle voci principali, dalle quali dipendono altre voci; o non si dia, quantunque nell'uso si possa prendere errore: e nondimeno, senza sapere assegnare ragione agevole, o malagevole, alcuna di ciò, dice solamente, che l'articolo si dà alle voci principali, quando si dà alle dipendenti. Il che non è la ragione della differenza, che altri attendeva di udire; ma quella differenza nedesima movente altrui ad attendere di udire. A ragione. Adunque parla del quando, quando doveva parlare del per-

chè. Ora, primache si dica altro per me intorno a questa materia, sarà ben fatto, che si aprano le seguenti parole del Bembo alquanto chiuse: Che quando alla voce, che dinanzi a queste voci del secondo caso si sta, o dee stare, delle quali essa è voce, si danno gli articoli, diate eziandio gli articoli ad esse voci. Adunque la voce sta dinanzi alla voce del secondo caso, quando prima essa è posta, e poi quella del secondo coso per ordine, come Le colonne del porfido, e dec stare, quando non istà nel predetto ordine, ma l'una e l'altra è trasportata dal suo luogo; essendo quella del secondo caso antiposta, e l'altra posposta, come Del porfido le colonne. E la voce, che è, o dee essere antiposta, si dice esser voce delle voci del secondo caso, quando, per vigore -· della proposizione Di, dipende dalle voci del secondo caso, e non altronde, come La corona della testa; la corona è voce della testa, e per vigore di Di dipende da quella. Ma se si dicesse, La corona trattà di testa. La corona non sarebbe voce della testa, nè dipenderebbe da quella. Perchè non sarebbe convenevole, secondo il Bembo, che allora si dasse l'articolo alle voci del secondo caso. Ora perciocchè altri potrebbe desiderare di saper la ragione, perchè si dia, o non si dia l'articolo alle voci poste, senza riguardo, e senza dipendere dalle altre voci , non

218 che la ragione, perchè si dia, o non si dia a quelle del secondo caso, onde dipendono le altre : è di necessità . che si mostri la forza de' significati dell' articolo, e qual differenza sia tra il nome articolato, e disarticolato, onde è proceduto il ragionevole uso di porre, o di non porre l'articolo alle voci con riguardo, o senza. Adunque, si come Quello, che è vicenome acconcio ad essere aggiunto a' nomi, ha tre significati propri, distinti l'une dall' altro; cioè Il reiteramento della conoscenza della cosa prima manifestata: Il premostramento della cosa, che ha da manifestare: L'additamento per conoscere alcuna cosa tra molte: si reitera la conoscenza. quando si dice: Comperami un cavallo alla fiera, e prendi guardia, che quello Cavallo sia sano. Perciocche Quello, aggiunto a cavallo reitera la conoscenza del 'cavallo già nominato, e manifestato; e ciò chiamo io significato preterito di Quello. Si premostra la conoscenza, quando si dice. Mi è stato carissimo quello Cavallo, che mi hai comperato: conciossiecosachè Quello. aggiunto a Cavallo, premostri la conoscenza, la quale si ha da manifestare con le parole seguenti : che mi hai comperato; e ciò nomino significato futuro di Quello. Si addita per farsi conoscere alcuna cosa tra molte, quando si dice: Quella Gentildonna tra le sue compagne mi piace; perchè Quella, agginnta a Gentildonna,

addita una certa Gentildonna, e faccela conoscere tra le altre; e chiamo io ciò significato presente di Quello. Come adunque Quello ha tre significati propri e distinti, preterito, futuro, e presente; così l'Artico. lo, che è vicenome acconcio ad essere aggiunto a'nomi, e per la maggior parte, preso da Quello, come si è mostrato, ha questi medesimi tre significati, e dicesi in significato preterito: Comperami un cavallo alla fiera, e prendi guardia, che il cavallo sia sano; e in significato futuro. Mi è stato carissimo il cavallo, che mi hai comperato e in significato presente: La Gentildonna tra le sue compagne mi piace. Ma i tre significati, perciocchè gli esempli soprapposti sono distesi, e aperti, possono esser manifesti ad ognuno; i quali peravventura parranno oscuri negli esempli ristretti, e coperti, come in questo del significato preterito, Il cavallo mi piacque; ristringendosi, e ricoprendosi la conoscenza preterita sotto parole, che la presuppongono per manifesta: e come in questo altro del significato futuro: Il cavallo comperato mi piace, Il cavallo picciolo mi piace; Il cavallo della bella fazione non è sempre buono; cioè Il cavallo, che è stato comperato: Il cavallo, che è picciolo, mi piace: Il eavallo, che è di bella fazione, non è sempre buono, e in questo del significato presente : L' Uomo è inchinato al piacere, cicè

L' Uomo, tra gli altri animali, è inchinato al piacere. Ed è da por mente, che gli esempli ristretti del significato preterito reiterano, la conoscenza preterita o particolare, o universale, secondochè si presuppone o particolare, o universale la conoscenza per manifesta; come Il cavallo mi placque . cioè alcun certo particolar cavallo già saputo, e conosciuto dal parlante. e dall'ascoltante; o Il cavallo mi piacque mentre fui giovane; cioè La spezie universale de' cavalli; purchè sia manifesto al dicitore, e all'uditore, come si ripete la conoscenza universale de' cavalli. E gli esempli del significato futuro ristretti, premostrano medesimamente conoscenza particolare, o universale, secondochè l'aggiunto, o il nome accompagnato dalla proposizione Di la particolareggiano, o l'universaleggiano, come Il cavallo comperato mi piace: Comperato può operare il premostramento di un cavallo particolare, e puòmedesimamente operare il premostramento universale di cavallo; se alcuno, non volendo essere altrui obbligato, rifiutasse di ricevere in dono, o in prestito cavallo, e dicesse: Il cavallo comperato mi piace; e. come Il cavallo di Alessandro non fu cavalcato da niúno: Di Alessandro premostra una particolar conoscenza di cavallo. Ma Il cavallo della bella fazione non e sempre buono: Della bella fazione può premostrare una universale conoscenza di

cavallo. E negli esempli ristretti del presente parimente ci può additare, e firci conescere cosa particolare, o universale, secondoche si ha rispetto o ad altri particolari di quella medesima spezie, o ad altre spezie, come L' Uomo è inchinato al piacere; se riguardiamo gli altri uomini, di necessità additeremo un certo particolare uomo tra gli altri, il quale sia inchinato al piacere. Ma, se riguardiamo alle altre spezie, additeremo la spezie umana, tra gli altri animali, che sia inchinata al piacere. Ora avviene alcuna volta, che in uno esemplo ristretto si ricolgono insieme il significato futuro, e presente, in questa guisa: La corona dell'alloro, La casa della paglia; conciossiecosachè Corona, e Casa sieno articolate, per la conoscenza futura premostrata con la proposizione Di; e Alloro, e Paglia sieno articolate, per la conoscenza presente additata tra le altre spezie di alberi, onde si formano le corone, e tra le altre materie, onde si edificano le case. Ora, dall'altra parte è da vedere del significato del nome, inquanto è disarticolato. Il nome adunque disarticolato o ha significato universale, o particolare: ma l'uno e l'altro molto differente dall'universale, e dal particolare del nome articolato; perciocche, se per cagion di esemplo si dirà: Uomo è inchinato al piacere; il significato potrà essere universale, o particolare, secondochè si supplica-

Ogni, o Alcuno a Uomo; l'uno de quali segni senza dubbio vi inanca, cioè o Ogni Uomo è inchinato al piacere, o Alcuno Uomo è inchinato al piacere. Nè il significato universale del nome disarticolato ha rispetto all'altre spezie, come aveva il significato del nome articolato; ne il particolare del disarticolato è determinato. e certificato, come è quello dell'articolato; anzi è vago, e incerto, quantunque si debba ristringere alla conoscenza di una cosa sola. Adunque, quando diciamo Una immagine di cera, così come è particolare l'immagine ( perciocchè non dee essere, che una, ancorache non sappiamo. quale si sia ) così basta, che sia di cera, senza aver rispetto a qualità alcuna di altra cera, o di altra materia, onde si fanno le immagini, come di legno, o di marmo. Ma; quando diciamo, L'immagine della cera, intendiamo di una certa immagine formata di materia di cera, tra le altre immagini formate o di materia di diversa cera, o di altra cosa. E perciò il Prete da Varlungo mando a domandare a s Monna Belcolore il mortajo della pietra, avendone ella un'altro di legno, cui non domandava; ed era Guiscardo impacciato nel vestimento del cuojo, e non nel vestimento del panno, o della seta, di cui vestito essere soleva. È nondimeno da sapere, che sono alcuni nomi, i quali in alcuni casi iu compagnia di alcune, proposizioni rifiu-

tano del tutto l'articolo; aucorache queili tali nomi reiterino la conoscenza passata, o premostrino la futura, o additino la presente, come Capo, Testa, Tavola; e peravventura degli altri in compagnia d'In significante In Su: Messa la corona in capo, Messa la corona in testa, Recatosi suo sacco in collo, Messe le vivande in tavola; conciossiecosachè In in questi esempli non significhi, come è sua propria virtù, Entramento: il che, se i nomi fossero articolati, significherebbe. Messa la corona nel capo, Messa la corona nella testa, Recatosi suo sacco nel collo, Messe le vivande nella tavola. E parimente sono alcuni altri', come Piede . Dosso, Gola, e altri, i quali non ricevono l'articolo in compagnia d'In significante Intorno: Messesi le scarpe in piede, e Messosi il mantello indosso, o Messagli una catena in gola, cioè Intorno al piede, Intorno al dosso, Intorno alla gola. E Mano in compagnia d' In significante Con: Presa la penna in Mano. Sono ancora alcuni nomi, i quali in compagnia di A, e di Di, e di Da, e peravventura di altre proposizioni possono rifiutare, e ricevere la compagnia dell'articolo, quando. comunemente è richiesto: e tali sono Città Casa, Palazzo, Chiesa, e altri: Vo a città, Vo alla Città. Vo a casa, Vo alla Casa: Vo a piazza, Vo alla piazza: Vo a palazzo. Vo al palazzo; o, Vo a chiesa. Vo alla chiesa: Vo in città. Vo nella città: Vo in casa, Vo nella casa: Vo in piazza, Vo nella piazza: Vo in palaz-20, Vo nel palazzo: Vo in chiesa, Vo nella chiesa: Vengo di città, e della città, da città, e dalla città; di casa, e della casa, da casa, e dalla casa: di piazza, e della piazza, da piazza, e dalla piazza: di palazzo, e del palazzo, da palazzo, e dal palazzo. Appresso si legge: E'l cuor prese con mano, Ad ora di mangiare, Da cintola, A lato, Da lato, In bocca, A bocca, e simili. Perchè è da sapere, che i predetti nomi, che in compagnia delle proposizioni sempre rifiutano l'articolo, o lo possono rifiutare, hanno tra gli altri nomi questo privilegio, per lo continuo uso, che è di loro in bocca delle genti, che gli fa manifesti, senza reiteramento, o premostramento, o additamento. Il che evidentissimamente si dimostra a chi ha riguardo a' casi de' predetti nomi meno frequentati, ne' quali non si conserva il privilegio, cioè nel primo, e nel quarto caso del meno, e in tutti que'del più, ne quali non si lascia l'articolo, quando è tempo convenevole di essere usato. Laonde non si direbbe . Casa ruina . e Io spazzo casa, e Io spazzo chiesa, o " Città è presa : ne Andiamo a case nostre, o Vegniamo da case nostre: ma La casa ruina, e lo spazzo la casa, o lo spazzo la chiesa, e La città è presa, e Andramo alle case nostre, e Vegniamo dalle case nostre. Aucora non è da lasciar di dire, che per questa medesima cagione del continuo uso, Mio, Tuo, Suo, Nostro, Vostro antiposti à nomi possono rifiutare l'articolo, la dove per altro è di necessità richiesto. Quindi si legge appo il Boccaccio: Davanti ad una tavoletta, dove nostro Signore era effigiato, e Recatosi suo sacco in collo; e appo il Petrarca:

l' dicea fra mio cuor, perchè paventi?

e: Vostre Voglie divise
Guastan del mondo la più bella parte.

#### GIUNTA

(26)

Il Bembo ha formata di sopra una regola così fatta genérale, che quando alla voce , che dinanzi alle voci del secondo caso si sta, o dee stare, delle quali essa è voce, si danno gli articoli, si diano ancora gli articoli ad esse voci. La quale qui limita non aver luogo ne nomi propri delle persone, e ne nomi propri del fuoghi. Adunque i nomi propri delle persone, e Bembo Vol. XI.

de'luoghi nel secondo caso della seconda voce, dalla quale dipende la prima articolata, non potranno ricevere articolo. La qual cosa io reputo vera in que'nomi solamente, che non ricevono articolo; non per alcun singolar privilegio, che abbia il secondo caso della seconda voce, ma per lo generale di tatti i casi, di tutti gli ordini di quelle voci solamente, che mai non lo ricevono. Ma veggiamo prima, come sia ben vero, che i nomi propri delle persone non possono ricevere articolo nel secondo caso, o negli altri, o prime, o seconde voci, che si sieno; e poi parleremo de'propri de'luoghi. Adunque così come le persone sono o maschi, o femmine; così i nomi propri sono reputati o maschili, o femminili. Ora i femminili si possono usare articolati, e disarticolati indifferentemente; e così si potrà dire. La novella della Fiammetta, come La novella di Fiammetta; e così Una novella di Fiammetta, come Una novella della Fiammetta, e i simili. Ma i maschili non possono essere articolati. se non alcune rade volte; operando ciò alcuna notabile qualità, che si truovi nel l'uomo nominato, la quale il faccia tra gli altri così nominato conosciutissimo, o alcuno aggiunto antiposto al nome proprio nell' un de' due modi, come si dirà poi. Opera di alcuna notabile qualità, che si truvava nel nominato, fu, che si dicesse Il Gerbino, Del Gerbino, Al Gerbino.

per la quale ancora si è accostato l'articolo a Maestro antiposto a nome proprio, contuttochè posto in tal luogo del tutto lo rifiuti, e si è detto: Con la scienza del maestro Gherardo, e Alla miseria del maestro Adamo, e continuando il passure del Maestro Alberto, e Lodando la bella cura, che di lui il maestro Simone avea fatta. Opera di alcuno aggiunto antiposto a nome proprio è, che l'articolo abbia luogo in due modi; cioè o conservandosi l'aggiunto nel suo uso, e forza, come, Il buono Ettore, Il bel Gerbino. Il misero e innamorato Cimone, Del misero Gerbino; o cambiandolo in uso, e forza di sustantivo: Alzata alquanto la lanterna ebber veduto il cattivello di Andreuccio: Molto avevano le Donne riso del cattivello di Calandrino. E sappiasi, che non si antipone mai aggiunto a nome proprio che non sia articolato, e non sia posto in un de' due predetti modi; non facendosi in ciò differenza tra maschili propri, o femminili : conciossiacosachè si possa medesimamente dire: La misera, e innamorata Lauretta, e La cattivella di Lauresta, Il quale aggiunto articolato ha trovato luogo davanti a Papa, congiunto con nome proprio; contuttochè Papa in tal loogo, come si dirà, riffuti del tutto articolo: dicendo Giovanni Villani: il Valente Papa Bonifacio: e parimente davanti a Messere congiunto con nome proprio;

contuttoche Messere ancora separato da nome proprio rifiuti l'articolo, non che l'aggiunto; dicendo il Petrarca: Il nostro amoroso messer Cino. Ma dall'altra parte, quando l'aggiunto si pospone a nome proprio, senza far distinzione tra' maschili, e femmiuili, o non ha luogo l'articolo così: Pasquino cattivello, Calandrino semplice, Lauretta bella: o se ha luogo (il che spezialmente ne soprannomi suole avvenire ) l'articolo si accosta all'aggiunto così : Filippo il Bornio, Filippo il bello, Isotta la bionda, Ginevra la bella. E tanto basti aver detto degli articoli, quando si usano, o non si usano co' nomi propri delle persone. Ora diciamo dell'uso, e del non uso loro co' propri de' luoghi. Adunque, siccome primieramente i luoghi, secondo la prima divisione della terra, sono reputati. tre; così hanno snoi tre propri nomi Europa, Asia, Africa; e appresso siccome, secondo la seconda divisione, ciascuno de' principali luoghi si divide in più altri luoghi, cioè Isole, e Provincie maggiori; cosi ciascuna Isola, e Provincia maggiore ha suo nome proprio, come Inghilterra, Cipri , Spagna. Appresso siccome, secondo la terza divisione, ciascuna Isola, e Provincia maggiore si divide in più altri luoghi, cioè in Provincie minori; così ciascuna Provincia delle minori predette ha suo nome proprio, come Romagna, Lombar. dia. E ultimamente, siccome, secondo la

quarta, e ultima divisione, quanto è al presente bisogno", ciascuna delle minori Provincie si divide in più altri luoghi, cioè in Città, Castella, Fiumi, Fonti, e Monti; così ciascuno de' predetti luoghi ha suo nome proprio, come Siena, Motilcino, Arbia, Ippocrene, Parnaso. Adunque si potrebbe domandare, se il Bembo nieghi generalmente, che l'articolo si accompagni con tutte le maniere de nomi propri de' luoghi, o pure particolarmente con alcune, o con alcuna: se con tutte generalmente, s'inganna oltre a modo, come apparirà, che le più comportano l'articolo in compagnia della maggior parte; de'nomi; se particolarmente cou alcune, o con alcuna, non può esser reputato, se, non insegnator poco lodevole, poichè non. ha dimostrato con quali, o con quale., Dico adunque, che la prima, seconda, e terza divisione, o maniera de'nomi propri. femminili de' luoghi dee seguitare la regola, che dicemmo servarsi ne'nomi propri delle donne; cioè che riceve, o rifiuta la compagnia dell'articolo, secondochè piace allo scrittore : perciocchè, quantunque assai volte, e quasi per lo continuo si truovino usati i predetti nomi senza articolo; nondimeno si legge pure nelle novelle stesse del Boccaccio, L' Erminia, La Scozía, La Romania, e nella cronaca di Giovanni Villani, L' Inghilterra, La Spagna, La Romagna, e simili. Ma è da por men-

te, che sonci alcuni nomi della seconda divisione, che a niun partito possono ricevere l'articolo in compagnia, come è Lipari, Cresi, Ischia, Majorica, Minorica, e simili. E d'altra parte alcuni altri, che a niun partito non lo possono lasciare. come La Morea, L'Elba, Ma i maschili di queste tre divisioni, i quali sono pochi, non seguitano miga la regola de' nomi propri degli uomini; perciocche alcuni ricevono l'articolo in compagnia, nè mai se ne trovano senza, come Îl Giglio, Il Garbo, Il Zanto; e altri, senza riceverlo mai, se ne truovano senza, come Cipri; ma alcuni altri possono riceverlo, e lasciarlo, come, Egitto, l' Egitto. Ora i nomi propri della quarta divisione, se sono di città, e di castelli, o maschili, o femminili, che si sieno, rifiutano del tutto l'articolo, e spezialmente se sono di città, e di castelli edificati , durante ancora la lingua latina ; perciocche, tra gli edificati dopo la perdita. della predetta lingua, sono alcuni, i cui nomi propri ricevono l'articolo, come Il Cairo, La Mirandola, La Scalperia, La Chiusa, e simili. Se sono de' Fiumi, lo possono i più ricevere, e rifiutare, come Arno, l'Arno: Po, il Po, e gli altri. Ma se sono de' Fonti, e de' Monti, i più il rifintano, come Aganippe, Castalia, Ippocrene, Sorga, Parnaso, Elicona, Atlante, Calpe, Mongibello, e simili. Ma noupertanto que nomi de luoghi, che diciamo

non ricevere l'articolo, sempre lo ricevono, quando l'aggiunto è loro antiposto nella guisa, che lo ricevono i nomi propri degli uomini, L'avara Babilonia, La nobil Roma, il santissimo Elicona, e simili. Ora a' sopraddetti nomi, non riceventi l'articolo, sono da aggiugnere certi altri, de'quali il Bembo in altro luogo non convenevole fa menzione, quanto è a questo: Fratelmo, Patremo, Matrema, Mogliema, Figliudlio, Signorto, Moglieta, Mammaca, Signòrso. Il che avviene per quella ragione, per la quale dicemmo di sopra avvenire il tralasciamento dell'articolo davanti a Mio, a Tuo, e ad altri simili: cioè per l'uso continuo: per la qual ragione similmente Dio nel numero del meno, quando significa il verace, e gran Dio , non riceve l'articolo. E appresso sonvi da aggiugnere alcuni altri, i quali nomineremo al presente onorativi, e sono questi, Papa, Sere, Messere, Donno, o Don, Monsignore, Donna, Madonna, Monna, Santo, o San, Santa, Maestro, Frate, Madama: i quali tutti, da Monsignore in fuori, potendosi accompagnare co' nomi propri di persone, come Papa Bonifacio, Sere Bonaccorri , Messere Gentile, Donno Alfonso , Don Felice , Donna Lisetta , Madonna Filippa, Monna Belcolore, Santo Antonio, San Francesco, Santa Matia, Maestro Simone, Frate Alberto, Frato Cipolla . Madama Beritola www Monsignore, e Messere, e Madonna, e Madama con nomi appellativi col mezzo dell'articolo seguente in questa guisa; Monsignor lo re, Messer lo frate , Madonna la reina , Madama la 'mperatrice; e ancora senza mezzo di articolo Monsignore con Messere, e Messere con Santo, e con Domeneddio, e Madonna con Santa, e Madama dovrebbe medesimamente potersi comporre con Santa . senza mezzo di articolo: Monsignore Messer Lancilotto, Messer santo Antonio, Messer san Giovanni, Madonna santa Maria, e Madama santa Maria, non ricevono mai ne' predetti termini articolo. Ma perciocche si possono accompagnare alcuni di essi con altro ordine, come per cagion di esemplo. Maria santa; e con altri nomi, come per cagion di esemplo, Santa cosa, e tutti si possono usare scompagnati: è da sapere, che da Monsignore, e da Messere in fuori, tutti possono ricevere l'articolo, e dirassi : La Maria santa, La santa cosa: Il sere, Il donno: La donna : La madonna . La monna : Il santo . La santa: . Il maestro , Il frate : La madama: il Papa; ma non già Il Messere, o Il Monsignore. Ancora a'nomi, non riceventi articoli, sono da aggiugnere gl' infrascritti vicenomi sustantivi. lo, Tib. Se., Noi, Voi, Se., Egli, Eglino, Quegli , Quegli , Queglino , Questi , Questi ; Colui , Coloro : Costui , Costoro : Lui , Loro , Ella , Elle , Elleno , Ei , El , Co-

lei, Costei, Lei, Cotestui, Altri, Altrui, Chi, Chiunque, Chichè: Cui, Quello: Questo, Ciò, Cheche, Cheunque, Quantunque, Cotesto, Alquanto, Altro; e appresso questi altri aggiunti: Quello, Quella: Quelli, Quelle: Questo, Questa: Questi , Queste: Cotesto , Cotesta : Cotesti , Coteste : Esso , Essa : Essi , Esse : Desso, Dessa: Dessi , Desse. Ancora non ricevono articolo gl'infrascritti nomi: Qualunque , Quantunque , Qualche : Alcuno , Alcuna , Alcuni , Alcune : Veruna , Verune: Niuno, Niuna: Nessuno, Nessuna: Nullo, Nulla, Nulli, Nulle: Ciascuno, Ciascuna: Ciascheduno, Ciascheduna: Catuno, Catuna: Alquanto, Alquanta, Alquanti, Alquante: Ogni, Ognuno, Ognuna : Entrambi , Intrambi , Intrambo , Entrambe , Intrambidui , Intramendue , Tramendue, Intrambe: Ambeduo, Amboduo, Ambedue, Ambedui, Ambidui, Ambo, Ambe, Amenduni, Amendunc: Tutto aggiunto, Tutta, Tutti, Tutte: Tale . Tali: Cotale, Cotali, quando sono comparativi, o partitivi: Tanto, Tanta, Tanti , Tante: Cotanto , Cotanta , Cotanti , Cotante, comparativi: Che, quando riferisce cosa maschile, o femminile; perciocchè quando riferisce cosa, che stea in forza neutrale, nel primo, e quarto caso può ricevere l'articolo, dicendosi Il che: sì come il può ricevere ancora Chi, quando sta in forza predicamentale, dicendo Dante:

Però se l'avversario d'agni male Cortese fu pensando l'alto effetto, Ch'uscir dovea di lui, e'l chi, e'l quale

E Quando posto in iscambio di Tempo; e Come, posto in iscambio di Modo; e Dove , posto in iscambio di Luogo , non ostante, che sieno avverbi; e Perchè, posto in iscambio di Ragione, non ostante, che sia legame; dicendosi Il quando, Il come, Il dove, Il perchè. Ultimamente è da sapere, come piuno domandativo di niun nome può ricevere articolo; e tanti, e tali sono i nomi, e i vicenomi, i quali non ricevono l'articolo davanti, o in alcuno, o in alcuni, o in tutti i casi, o in una, o in più significazioni. Ora seguita, che veggiamo quanti, e quali sieno que' tra' nomi, o altri, che non ricevendolo davanti, il possono ricever dopo, e sono questi: Messere, Monsignore: Madonna, Madama, quando seguita nome appellativo , come dicemmo : Messer lo frate', Monsignor la re: Madonna la reina, Madama la 'mperadrice: e sappiasi. che si dice non solamente Messer lo . come sarebbe Messer lo podestd, ma ancora Messer la in questo caso Messer la podèsta: il che usò Maestro Taddeo da Bologna nella sua rettorica. E tutti i nomi di persone, che hanno alcuno soprannome notabile, come medesimamente dicemmo, Filippo il bornio, Isotta la bionila, Gine-

vra la bella, Perotto il Picardo, Pier lo roi, e oltre a questi Tutto, Tutta, Tutti, Tutte, come Tutto il mondo, Tutta la terra, Tutti i denari, Tutte le ricchezze; e parimente Tuttettre, e gli altri congiugnimenti di Tutti , e de' numeri seguenti; perciocchè la Lingua non comporta, che si dica Tuttetdue. Si dice adunque Tut-tettre le Grazie, Tuttequattro le virtù, Tuttenove le Muse; e similmente Ambo: Ambo le mani, Ambo le braccia: Ambe, Ambe le chiavi, Ambe le tempie: Ambeduo , Ambeduo gli effetti ; Ambedue , Ambedue le ale; e a questa similitudine Dante disse: Con piene le pugna; e'l Petrarca: Da l'uno di duo i begli occhi. E pare, che il domandativo di qualunque nome, atto per altro a ricever l'articolo, lo possa ricevere, quando ha l'aggiunto antiposto. come :

Vaghe le montanine e pastorelle, Onde venite si leggiadre e belle:

quantunque simile uso dell' articolo mi paja sapere più della favella vile, che della nobile.

### GIUNTA

#### (27)

M. S. Tre sono le maniere delle voci. senza accento acuto nella lingua nostra poichè alcune di loro si appoggiano a'verbi, e alcune altre a' nomi soli, e spezialmente a quelli, che sono dinominati da' Grammatici Appellativi; e alcune indiffe-, rentemente ad ogni parte del parlare, non che a' verbi, o a' nomi. A' verbi soli si appoggiano quelle voci disaccentate, le quali sono vicenomi, o avverbi di luogo, o di tempo; e non sono più di undici di numero, se riguardiamo solamente alla voce. E sono questi Mi, Vi, Ti, Ci, Si, Ne, Gli, Le, Il, Lo, e La. Ma quante sieno, se riguardiamo le significazioni de' casi, de' sessi, de' numeri, e le passioni, e come si possano accompagnare insieme, si dirà poco appresso. Quelle, che si appoggiano a' nomi soli, sono sette articoli, e sei preposizioni : cioè sono gli articoli, Il, Lo. I, Gli, La, Le, e Sta; e le preposizioni? A, Di, Da, Per, Con, e In. E perchè le preposizioni si accompagnano con gli articoli, quando i nomi sono articolati, si dirà a suo luogo, come si faccia questo

One of Sangle

accompagnamento. Ma quelle voci, che si appoggiano indifferentemente ad ogni parte del parlare, sono quattro legami Ed, Ne, O, quardo significa Ovvero, e Se, e uno avverbio Non; del quale, e del legame Se si compone Senon, Senone, e Senonse, particelle eccettive pure disaccentate. Ma tornando a favellare di quelli, che si appoggiano a verbi, seguendo l'ordine posto, diciamo prima, che Mi è vicenome della prima persona, e significa terzo, e quarto caso del numero del meno; e ha forza di fare, che il verbo, a cui si appoggia, possa divenire per se passivo. Laonde conviene, che abbia un altro caso oltre a' due predetti. Ora egli è terzo caso in questo esemplo: Tu mi di ch' io vada. o Tu dimmi ch' io vada; e quarto in questo altro: Tu m'uccidi, o Tu ucciduni; e ha forza di far divenire il verbo per se passivo, quaudo si dice: Io nii vergogno; o lo vergognomi: Io mi rimareò Giudeo. come io mi sono, e simili. Ed è preso dal Latino Mi, quando significa Milii, o dal Greco not, e dal Latino Me, o dal Greco us. Ed è da sapere, che Mi predetto si può dire 'M', quando va avanti a vocale, a cui si possa appoggiare, e seguita consonante, come appare negl'infrascritti luoghi, cioè nella canzone:

> Da che ti piace, Amore, Che 'm creasti sempre atto;

e appo Dante da Majano:

Non truovo cosa, che'm sia valimento;

Indi speranza'm torna tutto il bene;

Ne per dolzore in cantando'm risono.

E questo si può fare ancora, quando va avanti consonante; purche la consonante, si possa perdere, sì come si può la N finale in Non, secondoche si vede appresso il predetto Dante:

Poi no 'm posso partire; e appresso Messer Pietro dalle Vigne: No 'm sosse tanto sera.

Appresso Vi è vicenome della seconda persona, e significa terzo, e quarto caso del numero del più; e ha forza di fare, che il verbo sia per se passivo come aveva ancora Mi; perchè conviene, che abbia un altro caso; ed è preso per avventura dal Latino Vos. E non è solamente vicenome della seconda persoua ne' predetti casi, e numero, come dicemmo; ma è vicegome ancora di terzo luogo, gioè di luogo lontano da colui, che parla, e da colui, a oui è parlato; ed è preso dal Latino Ibi, che in vulgare si dice Ivi, o Quivi, o La, E si trasporta alcuna volta la sua significazione a tempo lontano da noi; che parliamo. Ora in vece di Vi . Frate Guittone d'Arezzo disse V, andando avanti vocale, e seguendo consonante:

Mille saluti v mando fior novello;

E con gran doglia ha fatto dipartire Il cuor da altra, ch'è v tuttor presente.

E forse vuol esser scritto V, dove è scritto I in que' versi di Dante nello 'nferno, così:

Gli occhi nostri n'andar suso alla cima Per due fiammette, che v vedemmo porre, e non come è scritto: Per due fiammette, che i vedemmo porre:

Mn se pure è scritto I, e così scrisse Dante, è da dire, come si dirà poco appresso, che è Li vicenome di terzo luogo disaccentato con la perdita di L. Qui non è da taccer, come si truova appo gli antichi Poeti Ve, sillaba disaccentata, che si appoggia a certe voci di una sillaba finiente in E, e uon ha significazione niuna, ma dà profferenza più ripogata solamente alla voce. E le voci, a cui si appoggia, sono queste, Ma, Ta, E; dicendosi Meve, Teve, Eva, come appare appo Onesto Bolognese:

Ne s'adoura in altrui, suorche meve; e appo Dante da Majano:

Alti meve lasso, la consideranza; e apoo Autore non nominato:

Oime senza meve

Morte togliesti si per tempo, ec. e appo Ser Gione Ballione:

e appo Ser Gione Ballione: Se donna fece teve donagione;

e appo Dante da Majano:

Non eve ingrato, a cui haggio servito;
e appo Dante Alighieri:

Dite, che Amare, e non essere amato Eve lo duol, che più d'amore duole.

Ti parimente è vicenome della seconda persona del numero del meno; e significa terzo, e quarto caso; e ha forza, che il verbo possa essere per se passivo, come ha Mi, e Vi, di cui abbiamo parlato; ed è preso dal Greco Tot, e Te, o dal Latino Te.

Ancora Ci è vicenome della prima persona, e significa il terzo, e quarto caso del numero del più; e ha forza di fare, che il verbo possa essere per se passivo, come hanno Mi, Fi, e Ti; e una vega al presente, onde sia preso. Ma oltracciò è vicenome di luogo presente a colui, che parla; ed è preso dal Latino He profiera de levemente prini da da Barbari, così, Hici, e poi lasciato Hi. E appresso è vicenome di tempo presente a colui, che parla; essendo la sua significazione trasportata da

luogo presente a tempo presente; si come aucora si trasporta la significazione dal luogo lontano in Vi in tempo lontano.

Seguita Si, che siguifica non solamente il terzo, e'l quarto caso del numero del il meno del vicenome, chiamato reciproco da' Latini Grammatici; e ha forza di fare, che il verbo possa essere per se passivo ma significa ancora il terzo, e il quarto caso del numero del più, e'l primo dell'uno, e dell'altro numero; si come si vede in questi esempli: La Donna si anna da Voi: Le Donne si amano. E ha forza di fare, che il verbo possa essere per ser passivo, non solo nel numero del meno, ma ancora in quello del più; ed è preso dal Latino Se.

Ma di Ne è da dire, che secondochè egli viene da due origini diverse, ha due distinte significazioni. Viene adunque o da Na Ebreo, che significa Noi; e perciò Ne significa il terzo, e'l quarto caso del vicenome della prima persona del numero del più, come faceva Ci; ma non ha forza di fare, che il verbo possa essere per se passivo. Laonde non istarebbe bene a dire: Noi ne vergogniamo della cotale azione, come sta bene: Noi ci vergogniamo della cotale azione. Senzachè non si può accompagnare con altri vicenomi disaccentati, come si dirà: la qual cosa si può fare in Ci. Ovvero Ne si origina, secondo me, da Onde, o da Inde, perciocche gli antichi profferi-Bembo Vol. XI.

343 vano, e oggidì i Romaneschi profferiscona D per N dopo N; si come dice Sennuccio:

E'l Signor nostro in desir sempre abonna,

per abonda; inguisschè dicevano Onne, e Inne, in luago di Onde, e di Inde. E forse Dante in que' versi del Purgatorio;

Qui lugent affermando esser beati, Ch' avran di consolar l'anime donne,

disse perciò Donne, in luogo di Donde; cioè Qui lugent avranno Donde; cioè materia da consolar le anime: avvegnachè gli Spositori affermino, esser detto Donne per Dono, per licenza, e per servire alla rima. Dicendosi dunque già Onne, e Inne, si tralasciò On, e In, e si ritenne Ne di quel medesimo significato, ma senza accento acuto. Di che, acciocchè altri non dubiti, è da sapere, che si ritenne anorra De pur vicenome, senza accento acuto, ad onde, o di Inde, ai come appare in questi due luoghi di Dante da Majano.

Al mondo non de fu nessuna nata. Che somigliata fosse a sue fattezze.

Ma non le sia contato, Per me: sì temo non de sosse grama: e in questo dello 'mperadore Federigo:

Faronde a mia possanza, Ch' eo vegna a compimento.

Significa adunque Ne predetto due casi, cioè il secondo, e'l sesto dell' un numero, e dell'altro, del terzo vicenome ; e appresso tre avverbj di luogo, onde altri si muove dove è colui, che parla, a cui si parla, e di cui si parla: cioè Di qui, Di costi, e Di quindi. Ed è da sapere, che De, posto in luogo di Ne predetto, non riceve compagnia di altro vicenome disaccentato. Ora ci è ancora Ne sillaba, che si aggiugne alle voci di una sillaba accentate, per fare la profferenza più piana, e più compiuta, la qual sillaba non significa nulla; e si pospone a Me, a Te, e dicesi Mene, Tene, ma non a Se, non dicendosi Sene. Si pospone ancera a Pie, e ad E, e a So, e a Do, e dicesi Piene, Ene, Sone, Done. Appo Guittone d' Arezzo:

E faccio'l mal... non pongon piene;

E che per voi fatto m' ene,

Che tutto a voi mi done,

Di cui più che meo sone.

E si pospone a Fa. e a Puo, e a Fe; e dicesi I ane, Puone, e Fene appo Dante nel Pargatorio:

Ch' a farsi quello per le vene vane; Nello oferno:

A Dio, a te, al prossimo si puone,

Li Colchi del monton privati sene; nelle Canzoni:

Vaga di se medesma andar mi fane,

Che se beltà fra' mali

Vogliamo annoverar, creder si puone.

E questa Ne sempre si pospone alla voce, ne mai si antipone ne raddoppia N, ne si accompagna con altre voci disaccentate; ne convien, che la voce, a cui si pospome, sia verbo. Là dove le altre particelle Ne si antipongono, e pospongono alla voce; e convien, che la voce sia verbo. E se si pospone, e truova l'accento acuto in su la vocale finale della voce, raddoppia N; e l'una di loro, cioè quella, che si origina da Inde, o da Onde, può ricevere altre voci disaccentate in compagnia, come si vedrà poco appresso.

Olire i predetti vicenomi disaccentati, ci è Gii vicenome della terra persona, che non si ripiega in se stessa, e significa il terzo caso del numero minore maschile, e'l quarto del numero maggiore pure maschile; ed è preso da Illi terzo caso Lati-

no del numero minore, e da Illos quarto caso del maggiore. Il qual vicenome, senza G, significa appo bute ancora terzo luogo; e si appoggia ad altra voce, che a verbo; dicendo nell'Interno:

Percotevansi insieme, e pur li, ec., di che di sopra facemmo menzione; e questo si origina da Illic Latina avverbio, o pronome di luogo. Ora quando Gli è vicenome di terza persona, e di tezo luogo, ed è disaccentato, e si pospone a voce, che finisca in E, o in O, si perde Gl, o L appo Dante; si come in Quegli, e in Lacciuoli, perdendosi Gl, o L, si dice Que, e Lacciuo. Laonde si legge nell' laferno:

Fatei saper, che'l fei, perchè pensava; cioè Fategli sapere. ( illi ) E similmente nell'Inferno:

Per quello amor, che i mena, ed ei

verranno;

Che gli mena (illos) Dante nel Parad.

Pur come gli occhi, che al piacer, che
i muove.

Conviene insieme chiudere, ed aprirsi. E pur nell'Inferno:

Per due fiammette, che i vedemmo porre;

cioè Che

Che li vedemmo porre (illic); Ancora,
Draghinazzo anco i volle dar di piglio;
cioè

Anco gli volle dar di piglio (illi)

Ancora ci è II preso dalla prima parte di Illum Latino, che significa quarto caso della terza persona non ripiegata in se stessa del numero del meno, e del sesso maschile; e può ancora significare il quarto caso del aumero minore del sesso, che possiamo chiamar neutrale; e allora sarà preso dalla prima parte di Illud Latino. E quardo gli si antipone Non sempre ha forza di far perder a Non l'ultima N; perdendo esso I, e dicendosi Nol feci, Non il credetti, ma non già Non il feci, Non il credetti.

Ci è ancora Lo vicenome preso dalla quarto caso della terza persona non ripiegata in se stessa del numero del meno, e del sesso maschile; e può aucora significare il caso quarto del sesso neutrale del minor numero; e allora è preso dalla secon-

da parte di Illud Latino.

Appresso ci è Le vicenome preso dalla seconda partedi Illae Luino all'antica; e significa terzo caso della terza persona nou ripiegata in se stessa del minor numero del sesso femminile; e può ancora significare il quarto caso del predetto vicenome del predetto sesso del maggior número, e allora è preso dalla seconda parte di Illas Latino.

Ultimamente ci è La ricenome, preso dalla seconda parte di Illam Latino; e significa il quarto case della persona non ripiegata in se stessa di sosso femminile del

Ora, quantunque tutti i sopraddetti vicenomi si possano porre, e si pongano per se, e solitari; sono nondimeno differenti, o divisi in due maniere, per conto ancora della postura per se, e solitari a conciossiecosache alcuni si pongano così fattamente con necessità, e alcuni senza necessità. Si pongono per se, e solitari coa necessità quelli, che non possono ricever compagnia di niuno altro vicenome; e si pongono per se e solitari senza necessità quelli, che possono ricever compagnia di niuno altro vicenome; e si pongono per se e solitari senza necessità quelli, che possono ricevere compagnia di altro, o di altri vicenomi; accompagnandosi due insieme, o ancora tredi loro, come apparirà poco appresso.

Ora vicenomi da porre con necessità solitari, e per se, sono Ne, quando significa il terzo, e'l quarto caso della prima persona del numero del più; e 'M, e V', e De preso dalla seconda parte di Onde, o di Inde; e Gli significante terzo caso della terza persona del numero del più, quando perde Gl; e Li vicenome di terzo luogo, quando è disaccentato, e perde la L, che sono sei vicenomi di questa maniera. E dell' altra maniera, cioè che si possono porre solitari, e per se, sono tutti gli altri, e sono undici Mi, Vi, Ti, Ci, Si, Ne preso da Onde, o da Inde, Gli, Il, Lo, Le, La. Questi undici adunque si possono accompagnare insieme, e

si possono accompagnare a due, e a tre, E l'una, e l'altra compagnia si può dividere in due; perciocchè sono alcuni vicenomi accompagnati insieme a due, che non mutano mai ordine; e altri, che lo possono mutare: e similmente sono di que'vicenomi accompagnati insieme a tre, che non mutano mai ordine; e altri, che lo possono mutare. Ora, cominciando prima dalla compagnia a dire di que'vicenomi, che non mutano mai ordine, dico, che gl'infrascritti posti con l'infrascritto ordine mai non si mutano.

## COMPAGNIA DE' VICENOMI A DUE NON TRASMUTEVOLI.

Gliene

Mivi.
Mici.
Mici.
Misi.
Misi.
Mene.
Mene.
Meno dire, seguendo consonante.

Glielsi può dir, seguendo consonante. Ed è da sapere, che Gliele, e Gliel può significare il sesso maschile, oi l'emminile del terzoeasodella persona terza del minor numero; e insieme oil sesso maschile, o il femminile, o il neutro del quarto caso dell' un

numero, edell'altrodella

Viti. Vici. Visi. Vene. Ven'si può dire, seguendo consonante. Illi, Illum; Illi, Illum; Illi, Illum; Illi, Illum; Illi, Illum; Illi, Illum; Illiud; Illua; Illium; Illium;

Tici. Il Mi.
Tisi. Il Vi.
Tene. Il Ti.
Ten'si può dire seguendo consonante. Il Si.
guendo consonante. Il Si.
Il Ne.

Cisi.

Cen'si può dire, seguendo consonante.

# COMPAGNIA DE VICENOMI A DUE TRASMUTEVOLI.

| Megli.    | Gli     | mi.        | Cegli. ~. | Glici. |
|-----------|---------|------------|-----------|--------|
| Mele.     | Le      |            | Cele.     |        |
| Melo.     | Lo      | ni. (      | Celo.     | Loci.  |
| Mel anti  | po- 'Ln | i pospo- C |           |        |
| sto       |         | ste        | posto     | posto  |
| consonau- |         | a ver-     | a con-    | a ver- |
| . te.     |         | bo, e      | sonan-    | bo, e  |
|           | ,       | a vocale.  | te.       | a vo-  |
| Mela. Lam |         | Cela.      |           | Laci   |

250 Vegli. Glivi. Segli. Glisi. Vele. Levi. Sele. Lesi. Lovi. Velo. Selo. Losi. Vel antipo 'Lvi pospo- Sel antipo- 'Lsi posstoa con- sto a stoa converbo, e sopante. sonante /a vera vocabo, e le a \*0\* cale. Vela. Lavi. Sela. Lasi. Gliene. Tegli. Gliti. Negli. Tele. Nele. Glien. antip. Leti. .. Telo. Nelo. Lene. a cons. Loti. Tel. anti 'Ltipospo- Nelantipo-Len antip. posto sto a Lone a cons. sto a conso-Lne a converbo, posp. a 68 · VOnante. sonanver.ea cale. vocale. Nela Tela. Lati.

#### COMPAGNIA DE' VICENOMI A TRE NON TRASMUTEVOLI.

Lane.

Miene. Miven, seguendo consonante. Mitene. Miten, seguendo consonante. Mitene. Micen, seguendo consonante. Mitene. Misen, seguendo consonante. Ticene. Ticen, seguendo consonante. Tuene. Tier, seguendo consonante.

Vitene. Viten, seguendo consonante. Vicene. Vicen, seguendo consonante. Visene. Viten, seguendo consonante. Ilmene. Ilmen, seguendo consonante. Ilmene. Ilmen, seguendo consonante. Iltene. Ilten, seguendo consonante. Iltene. Ilten, seguendo consonante. Iltene. Ilten, seguendo consonante. Iltene. Ilten, seguendo consonante.

### COMPAGNIA DE VICENOMI A TRE TRASMUTEVOLI.

Menegli. Menele. Menelo.
Menel. seguendo consonante.
Menela Megliene,
Megliene, seguendo consonante.
Melene.
Melene.
Melene. Melene.
Melene. Glimene. Gelimene. Glimene. Glimene.
Lemene. Lemen, seguendo consonante.
Lomene. Lomen, seguendo consonante.
Lomene. Lomen, seguendo consonante.
Lamene. Lamen, seguendo consonante.

Venegli. Venele. Venelo.
Venel, seguendo consonante.
Venela.
Venela.
Vegliene. Veglien, seguendo consonante.
Velene. Velen, seguendo consonante.

252

Velone. Velane.

Glivene. Gliven, seguendo consonante. Levene. Leven, seguendo consonante.

Lovene. Loven, seguendo consonante. Lavene. Laven, seguendo consonante.

Tenegli. Tenele. Tenelo.

Tenel, seguendo consonante. Tenela.

Tegliene. Teglien, seguendo consonante.

Telene. Telen, seguendo consonante. Telone. Telane.

Glitene. Gliten, seguendo consonante.

Letene. Leten, seguendo consonante. Lotene. Loten, seguendo consonante.

Latene. Laten, seguendo consonante.

Cenegli. Cenele. Cenelo. Cenel, seguendo consonante.

Cenela.

Cegliene. Ceglien, seguendo consonante. Celene. Celen, seguendo consonante.

Celone. Celane.
Glicene. Glicen, seguendo consonante.

Lecene. Lecen, seguendo consonante. Locene. Locen, seguendo consonante.

Lacene. Lacen, seguendo consonante.

Senegli. Senele. Senelo. Senel, seguendo consonante. Senela.

Segliene. Seglien, seguendo consonante.

Selene. Selen, seguendo consonante. Selone. Selane.

Glisene. Glisen, seguendo consonante. Lesene. Lesen, seguendo consonante. Losene. Losen, seguendo consonante. Lasene. Lasen, seguendo consonante.

### GIUNTA.

(28)

M. S. De'nomi significativi del numero incerto. (manca il principio) . . . . . isfino al petto lunga. Dove ha maggior maestri, o più savi in quella, che son qui? Qual tradimento si commise giarmai più degno di eterno supplicio, che sarebbe questo? Adunque, quando altri si avvieue a questi esempli della proposizione affermativa: lo gli pajo più bella, che niuna:

1 di miei più leggier, che nessun cervo, Fuggir com' ombra;

dec supplire il verbo indicativo: Io gli
pajo più bella, che niuna gli pare: I di
miei più leggier, che nessun cervo fuzge,
fuggir con ambra: accioche la seconda
proposizione sia negativa con l'Indicativo.
Ma se altri si avviene ad esempli della
prima proposizione negativa, e della seconda
negativa, come per osgion di esemplo,

se dicesimo: I di mici non più tardi, che si sia nessun cervo, fuggir com'ombra supplirebbe non verbo alcuno, ma l'aggiunto Tardo: e si verrebbe a dire Non più turdi, che si sia alcun cervo non tardo. Ora quando la comparazione si fa con Come o Quanto, o simili, ha gran differenza tra questi esempli, secondo me: lo corro tanto auanto alcun corre: e lo corro tanto , quanto niun corre; perciocche nel primo si significa, che è pari il mio corso a quello di alcuno: ma nel secondo, che il mio è più veloce, che il corso di alcuno; ed è tauto, come se si dicesse : lo corro tanto, quanto non corre alcuno. E potrebbe per avventura significare, che è meno veloce; perciocche sempre è vero, che io corro tanto, quanto non corre alcano, quando io corro o più, o meno. Similmente ha gran differenza tra Alcuno , e Niuno negli esempli della comparazione, che si fa in certo modo coperto, come è questo: Dettami la maggior villania, che mai si dicesse ad alcuna o a niuna femmina. Perciocchè se v' interviene Alcuna, si viene a dire , che la villania è tanta , quanta è la maggiore di tutte le altre dette ad alcuna : ma se v' interviene Niuna . si viene a dire, che la villania è tanta, quanta è la maggiore di tutte le altre non dette ad alcuna; sicchè Niuno non è posto in luogo di Alcuno. Nella condizione

manifestata per Se, e ancora compresa per altri modi coperti, de quali si parlera poi, pur possono aver luogo: Se Filippo va oggi in niun luogo, accostalesi: Se bisognerà cosa niuna, noi la faremo. Ora lasceremo ad altrui investigare la verace ragione, perchè la condizione comporti Niuno in luogo di Alcuno, che sia fornito di più acuto ingegno, che non siamo noi. E diremo, che tanti, quanti abbiamo detti . e non più sono i luoghi, ne quali si può usare Nisno, e le altre voci sopraddette, quando si può ancora usare Alcuno. Alle quali è da aggiugnere ancora Niente, la qual voce si diceva anticamente, e più interamente Neente; essendo nata da Nec. e da Ens. Perciocche per reiterazione si dice: Questo non monta neente: Ne alcuna altra rendita era, che di neente gli rispondesse, cioè: Ne alcuna altra rendita era la quale di alcuna gli rispondesse, non era. Per domanda; Ma Voi, Messer, saprestimene dir niente? Per condizione: Acciocche Filippo, se niente di questa cosa sentisse, non gli facesse male. Ora grande è la forza di questi quattro luoghi, non pure in queste voci distruggitrici del numero, e in Niente, come abbiamo mostrato; ma' ancora in Mai, in Mai più, in Giammai, in Unque, o Unqua, in Unquemai, ed in Unquanco, o Unquanche, ed in Punto, ed in Fiore, ed in Miga, ed in Più significante Altra volta,

o Amplius, in Tanto o Quanto, in Tale o Quale, ed iu Guari, o Guarimento, e Dramma; le quali tutte non trovano sedia nel parlare, se non in alcuno de'detti quattro luoghi. lomi contenterò di porre gli esempli in Mai. Negazione riceve Mai: La pogniamo essere in luogo della reiterazione di sopra detta: Sì come colui, che mai guatata non l'avenue:

Orsa, e non furo mai fiumi, ne stagni;

o quasi negazione :

Si ch'appena fia mai, che'l passo chiuda, Domanda: Ingannasti tu mai persona? Comparazione:

Come lume di notte in alcun porto. Vide mai d'alto mar vela, nè legno. Del qual più ch'altromai l'alma èbbe piena. L'altro col piè, sì come mai, fu saldo.

Davanti agli occhi si parò piena di tanta bellezza al suo giudicio, e di tanta piacevolezza, quanta alcuna altra ne gli fosse mai paruta vedere: Esso gli disse la
maggior villania, che mai ad Uomo fusse detta. Condizione manifestata per Se:
Se mai to ne trovai alcuna di queste
sciocchezza schifa, ella è dessa. Compresa
per altri modi coperti:

Qual più diversa e nuova Cosa fu mai in qualche stranio clima, Quella, se ben s'estima, Più mi rassembra. cioè:Se alcuna cosa fu mai,

Ed a cui mai di vero pregio calse, Dal Pireneo all'ultimo Orizzonte,

Con Aragon lascerà vota Ispagna; cioè: Se alcuno è, a cui mai calte. Gli esempli delle altre voci si troveranno stare dentro de predetti termini prescritti: di alquante delle quali, poichè ne abbiamò fatta menzione, e non siamo per parlarne altrove, non sarà, se non ben fatto dirue alcuna cosa in supplimento, ed in ammenda di quello, che ne parla altrove il Bembo non compiutamente, e men dirit-

tamente. Mai è voce Latina, Magis, la quale significa Più. Quindi è avvenuto, che i vulgari l' banno usata in significato di Amplius, sì come ancora usarono Più, in iscambio di Amplius. Adunque, dicendosi: lo non andrò mai a Firenze, o: Se io andrò mai a Firenze, si presuppone, che io non vi sia andato pure una volta; nè si ha rispetto ad altra andata. Ma dicendosi : Io non andrò più a Firenze, o: Se io andrò più a Firenze, si presuppone, che io vi sia andato almeno una volta, o abbia deliberato di andarvi; e si ha rispetto ad altra andata vera, o immaginata. E Mai conserva questa differenza in composizione con Già, Giammai: con Unque, Unquemai: con Sempre, Sempremai, ovvero Mai sempre : e con Oggi , Oggimai, e con Oi, Omai: e con Ora, Oramai. Ma Bembo Vol. XI.

non con Più; perciocchè Mai è ristretto. e informato della significazione del Più; sì come si ristringerebbe, e s' informerebbe, se altri dicesse: Io non andrò mai più a Firenze . essendovi andato altra volta. Perchè appare manisestamente, che. Mai si paragona a cosa diversa, e Più a cosa simile ; cioè , dicendosi : Io non andrò mai a Firenze, si viene a dire : lo non andrò più di quel, che mi fo al presente, il quale mio presente fare non è andata a Firenze, ma o quiete, o andata altrove. E dicendosi: Io non andrò più a Firenze, si viene a dire : Io non andrò più di quello, che altra volta mi sono andato, o immaginato di andare a Firenze: la quale andata o vera, o maginata, almeno fu una. Appresso, perciocchè Magis venendo in vulgare Mai significa Più, io dico Più, senza presupporre la cosa avanzante, nè la cosa avanzata, come si è detto. Perciò si è detto Ma che, sempre con la negazione, in luogo di Altrochè:

I vedea lei, ma non vedeva in essa,

Ma che le bolle . . . . .

La spada di qua non taglia in fretta; Ne tardo ma che al parer di colui, Quivi secondo ch' ei per ascoltare

Non avea pianto, ma che di sospiri; cioè non vedea in essa più che le bolle; nè tardò più che al parc di colui; nò avevavi pianto più che di sospiri: non

presupponendo perciò, che vedesse altro meno, che le bolle ; o tardasse meno al parere di altrui, che di colui; o vi avesse pianto meno di altra cosa che di sospiri. Il che noi Lombardi diciamo col difetto della Che, e sempre con la negazione Ne: Io ho nè ma due figliuoli; come se dicessimo: Io ho ne ma che due figliuoli. Oltracció Mai significa confermamento maggiore del comune e usitato, in rispondeudo ; e di qui viene, che si dice : Mai frate il Diavolo ti ci reca: Mai sì, che io lo conosco: Come disse Ferondo, sono io morto? Disse il Monaco, mai sì: Rispose Biondello, mai no . . . Ma Dio no si legge nelle novelle antiche: Ma Dio, rispose quelli, non farò; trapponendo Dio per modo di ammirazione, come si mostrera poco appresso. E noi Lombardi, lomhardamente favellando, diciamo, Madesi Madenò, in iscambio delle voci compiute, Mai deo sì, mai deo no. Ultimamente, perchè Magis significa elezione, e per conseguente o correggimento, o rigiltamento delle cose dette; ancora si è preso Ma, in luogo di Sed, di Ceterum, di Verum, e di simili latine voci. La quale in questo ultimo caso lascia I; si come quella, che sempre si antipone, e mai uon si pospone alle altre voci ; e oltracciò è continua in hocca de parlanti: e nel secondo, cioè in Machè, si come quella, che è congiunta, e quasi divenuta un corpo con Che.

Ancorache io non hissimi, che si dica, che Ma vouga da Mane, si come si vede, che Sad latino viene da Sede, e Ast da Asta. Ora se e Unqua, e Unque sieno quello stesso, come afferma il Bembo, e perche, si scoprirà qui appresso, dove investigheremo la loro origine: ma non faceva mestiere, che si dicesse, che non negassero, se non si dava loro la particella acconcia a ciò fare; perciocchè di questo non aveva dubbio alcuno: ma maggior dubbio aveva, se Mai, e Unqua, e Unque si potessero usare, in affermando, per le cose sopraddette. Appresso non avviene per vigor della Mai, che le due negazioni abbiano luogo nel Boccaccio: Ne giammai non mi avvenne, che io, altroche bene, albergassi: si perchè havvi Giammai, e non Mai; sì perchè questa è usanza della Lingua, senza compagnia di Mai, o di Giammai, porre tre negazioni a due parti negate; in guisa che l'una non sofamente, ma le due ancora sono superflue, come: E non trovataglisi ne piaga, ne cosa alcuna per gli Medici, generalmento fu creduto. Perche non è da prender maraviglia, se ad una parte negata si pongano due negazioni: Ne giammai non mi avvenne, che, altro che bene, albergassi: Senza essersi avveduto, che niuna cosa fusse stata mossa; cioè: Non essendosi avveduto, niuna sua cosa essere stata mossa. Ancora non veggo ragione da dubitare, perchè Oggimai, Omai, e Oramai non dovessero potersi accostare a tutti i tempi; essendo Oggi, e Oi un giorno intero, e spazio molto bene atto a ricever tem . po presente preterito e futuro; poichè Ora, che è la duodecima parte, e per conseguente molto minore spazio, è sufficiente a ciò. Ora non lascio di dire, come da Oggi, cacciatene le due gg, è riuscito Oi, voce usata nelle novelle antiche; e in composizione Omai da tutti gli Autori; e in Ancoi, usata da Dante, e da noi Lombardi. Ultimamente non è vero, che Mai significante confermamento maggiore, sia preso da Madia Greco; o da altro che da Magis, come abbiamo detto; o che ci abbia difetto di Dio, quando non pare al parlatore, o scrittore di porlovi, e spezialmente non essendo cosa degna di tanta maraviglia, che faccia bisogno di chiamar Dio: sì come si vede in questa Lingua giuguersi Dio per questa medesima cagione a due altre voci: Avvegnadioche. ed Eziandio se. o col Gerundio. Il che acciocche primamente s' intenda, dico, che la forma del parlare, Avvegnadioche, è imperfetta; ma compiuta doveva essere di simil maniera, Avvegna questo che, cioè Concedasi, che avvegna questo impedimento, che. Poi lasciato Questo, si disse, Avvegnache : e appresso , perchè lo 'mpedimento alcuna volta era tanto grande che era tenuta cosa maravigliosa, che altri,

non ostante quello, si mettesse all'impresa proposta; quindi è avvenuto, che Dio in atto di ammirazione si aggiugnesse ad Avvegna. La qual voce, pur per quella medesima cagione si aggingne ad Etiams voce Latina; e dicesi Eziandio; e dovrebbesi usere, quando si aggiugne cosa alle già raccontate, che sia maravigliosa : St come savio, a niuna persona il palesava; ne eziandio a lei con gli occhi ardiva di scoprirlo. Nè mai significa tempo: nè mai si truova nelle novelle del Boccaccio accompagnato con Che, così, Eziandiochė; ma in luogo di ciò si dice Eziandio col Gerundio : Di ciò , che voi dite, eziandio non dicendolo, vivrò, e morrò certissimo: Eziandio essendo certo di giugnerlo, che non se il dovresti fuggire. Truovasi ancora Eziandio se: Di che ella eziandio se campar volesse, non potesse: E tutto nel viso cambiato, eziandio se parola non avesse detta, diede assai manifesto segnale: Follia fa a queste leggere, eziandio se brievi fossero. Nè contraria a quello, che diciamo, Che dopo Eziandio in quello esemplo. Ma ancora per farvi accorte, che eziandio che i Religiosi, a' quali ec. perciocchè Che non è compagno di Eziandio, ma è il primo .Che repeuto.

Unque non è altro, che le due particelle Greche ovo se; delle quali perchè la prima significa raccoglimento, e conclusio-

ne, e la seconda certezza, i nostri Vulgari le presero per significare Igitur, e simimili, antiponendo loro At, mutando nondimeno T in D, e dicendo Adunque, e Dunque lasciato A : sì come i più antichi dissero ancora Adunqua, e Dunqua, aggiugnendovi An, significante quello stesso. che ze. Le quali oro ze, senza alcuna giun. ta autiposta, furon date per compagne ai verbi; e significano potenza generale non ristretta a termino, così, Unque; o pure aucora con la giunta di An posposta, dicendosi Unqua da over àr'; onde hanno i Latini preso il suo Unquam. Le quali, come dicemmo, non hanno luogo, se non in una delle quattro sedie nel parlare sopra mostrate. E composte con alcune voci del parlare conservano la loro significazione di general potenza, non ristretta a certo termine, le quali sono le infrascritte: Chiunque, Cheunque, Qualunque, Quantunque, nome, Quantunque avverbio, Quandunque, Comunque, o Comunquemente, Ovunque, Dovunque: e furono prima usate da' Latini con un altro as davanti ad overs; in guisa che riusci Cunque, e dissero: Quicunque, Quaecunque, Quidcumque, Qualiscunque, Quantuscunque, Quantuncumque, Quandocumque, Quomodocumque, Ubicunque, Undecunque, Quocunque, Quacunque; delle quali si tornera poi a parlare. Ricevono aucora per giunta Anche, e Anco; e si dice, Unquanche,

264
ragionevolmente composta, e usata da
Dante:

Che Brandoria non morì unquanche:

e dal Boccacio: E che egli sapeva tante cose fare, e dire, che Domine pure unquanche. La quale non so se il Bembo abbia tralasciata o per dimenticanza, o per istudio. E Unquanco, la quale non veggo, come si ponga sempre con la particella, che niega, come testimonia il Bembo; leggendosi appo il Petrarca:

Al Ciel n' andò l' odore, Quale non so se d' altre frondi unquanco, Quanta dolcezza unquanco Fu in cuor d'avventurosi amanti accolta Tutta in un luogo a quel, ch' io dico, A vullo.

Ma ben si vede, che si può porre in una delle quattro sedie del parlare, già mostrate, cioè Negazione, Domanda, Comparazione, e Condizione. Ora usasi Anche, separata in verso e in prosa; e Peranche disse Dante:

Mettetel sotto, ch'io torno peranche A quella terra, ec.

e Anco in verso. Per le quali, come di-

cemmo, si compongono Unquanche o Unquanco. E Anche ha sua origine da A's ze Greche particelle significative di reiterazione, e di legame ; e Anco pure da A'y ze, e da Ora: onde si dice prima Ancora; e poi si lascia A finale, per chi vuole, seguendo consonante, e si dice Ancor: e ultimamente in verso si può lasciare R, e dirsi Anco, che diviene una voce con Unque, Unquanco. Perchè è assai manifesto a chi ha riguardo all'origine loro, che Unque semplice, o posto in Unquanco, non significa, ne può significar tempo, e quello, che dee parer più nuovo, tempo presente: il che dimostriamo assai apertamente per questa via. Ora, quando è semplice, e avverbio, significa a questa presente ora, ed è quello, che i Latini dicono Nunc, ma in due modi; l'uno de' quali è manifesto, e l'altro nascoso. Il manifesto è quello, che non ha difetto di verbo, come: Ma lasciando ora stare il predicare, a quel venendo che di dire ho nell' animo:

Or vedi, Amor, che giovinetta Donna.

Nascos è quello, che ha difetto di verbo, il quale si supplisce in modo comandativo, tale quale si conviene al luogo del ragionamento; perciocche, se ci troviamo in domanda, si supplisce Dimmi, o Rispondi, come: O fido sguardo, or che volei tu dirmi? Or come

Conosci me, ch' jo te non riconosca?

Ora che vuol dir questo? Cioè: Dimmi, o rispondi ora, che volevi dirmi? Dimmi. o rispondi ora, come conosci me? Dimmi, o rispondi ora, che vuol dir questo? Ma altrove si supplisce Odi, e Attendi. e simigliante; e usiamo simil modo, quando vogliamo, destare l'ascoltatore a stare attento a quello, che siamo per dire, come: Ora aveva costui una sua moglie assai bella femmina: ora, avendolo tenuto costoro ben due mesi in questa forma: Ora le parole furono assai. Cioè: Ora udite, o attendete: aveva costui una sua moglie: Ora udite, o attendete; avendol tenuto costoro ben due mesi: Ora attendete, e udite; le parole furono assai. Questo modo nascoso è sempre in Ancora, o in Ancor, o in Anco, e per conseguente in Unquanco. E acciocche più chiaramente appaja esser vero quello, che io dico; raccorremo tutti gli usi della voce Ancora, i quali sono cinque; due puri, e tre rispettivi. L'uno de puri è, quando lega, e congiunge un sentimento, o atto separato con un altro. con affermamento: E ancora credo sarà tal, che dirà queste cose; ovvero con la negazione, come: Non nella Chiesa, nè ancora nelle scuole de' Filosofanti dette sono. L'altro de' puri è, quando lega, e continue un sentimento, o atto cominciato, con se stesso, come: Era ancora il Sole molto alto; ovvero lega, e continua la privazione del sentimento, o dell' atto cominciato, con se stesso: Era una Giovinetta bella, e leggiadra di età di quindici, o sedici anni, che ancora Marito non avea. Ed è assai ragionevole, che Ora inchiuse in Ancora, soggiungendosi cosa nuova, o continuamento della vecchia, richieda attendimento presente. Ed è da por mente, che nella continuazione del sentimento, o dell'atto, con se stesso, si presuppone il principio come passato. quantunque non si dica; in gnisa che dicendosi, Era ancora il Sole molto alto, si presuppone, che sia già stato molto alto prima. E nella continuazione della privazione si presuppone, che il sentimento, o l'atto debba seguire; perchè dicendosi, La Giovinetta ancora marito non aveva, si presuppone, che avere il dovesse nell' avvenire: o almeno fosse atta a doverlo avere. Gli usi rispettivi sono, come dicemmo, tre. Il primo è: Non solamente, ma ancora: ovvero: Non solo, ma ancora: Esso non solamente a vari dubbi di dover morire gli Amanti conduce; ma quelli ancora ad entrar nelle case de' morti per morti tira: Così tra molti Savi alcuna volta un men Savio e non solamente accrescere splendore, e bellezza alla loro maturità; ma ancora diletto, e sol-

lazzo. Il secondo è: Non che, ma ancora, ovvero: Ancora, non che: Le cose, che già aveva udite dire, che di notte erano intravenute, non che, nelle sepolture de' morti, ma ancora altrove: I quali pareva, che credessero, non che il Fortarrigo i denari dell' Angiolieri, ancora avesse de' snoi: Mala cosa dee essere questo Diavolo, e veramente nimico di Dio; che ancora allo 'nferno, non che altrui, duole, Il terzo, e ultimo è: Ancorache, ovvero Ancorchè: Il quale, ancorachè della sua grazia fosse poverissimo, si dolse multo: Alla quale tutti lietamente aveano risposto ; ancorchè alcuni molto alle parole di quella pensar facesse. E menò è da maravigliarsi, che in questi tre usi rispettivi abbia luogo attenzione presente, soggiungendosi tuttavia cosa maggiore, e spezialmente nell' ultimo : conciossiecosache in simil forma di parlare, cioè in Avvegnachè, come abbiamo detto, si trapponga Dio, per segno di maraviglia, e attendimento. E questa forma di parlare intera, e distesa dovea esser tale: Anche ora udite con questo, che . Ora sappiasi, che Anche, quanto mi ricorda, non si usa: se non per legame, e congiugnimento puro, in congiugnere, e legare un sentimento, o atto con un altro, con affermamento. o con negazione.

Punto, quando è avverbio, significa cosa minima, ed è preso dai Matematici: nè

veggo ragione, perchè il Bembo dovesse dire, leggersi Punto, in vece di Niente, e Cavelle voce del tutto Romagnuola, che Covelle si dice. Perciocche Punto come dico, siguifica alcuna cosa, e non niente, benche minima; si come aucora Cavelle, e Covelle, le quali sono voci usate medesimamente dai Provenzali, e da tutta la Lombardia; e prendono la loro origine da Chiavello, e da Chiovo, o da Capello, cioè da cosa di picciol valore: sì come ancora per questa medesima cagione di viltà si è preso da Guittone d'Arezzo nella Canzone, Tutto'l dolor, ec., Fiore, Mica, o Miga, cioè Mica panis, e appo noi Lombardi Brisa, che è pure Mica Panis; e Gamba, che è cosa più vile ancora, che non è Fiore, in cima della quale sta il Fiore; e Pelo, laonde ancora i Latini dissero Pili facere; e Gozza, Gutta aquae, é con la negazione, Nè gotta, come Nè Mica, e Ne miga. Niuna delle quali, come dico, nè significa, nè può significar Niente; e spezialmente Cavelle, e Covelle. Il che manifestamente appare per gli esempli: Dunque egli dee essere più là , che Abbruzzi, sì bene, rispose Maso, sì, e cavelle: Si potrestà aver cavelle, non che nulla: Lasciamo ora stare queste parole, che non montano cavelle, 'Il che il Boccaccio ancora disse, Un frullo; E disse parole assai a Paganino, le quali non montavano un frullo. Adunque Punto non

significa Niente, nè ancora Momento, o hrevità di tempo per se, come dice il Bembo, che pure significa cosa minima, e havvi difetto di Tempo:

Si che alla morte in un punto s'arriva;

cioè in un punto di tempo. Noi lasciamo di ragionare delle altre sue significazioni, si perchè il Bembo non le tocca; si perchè non è ragionevol cosa ragionarne in questo luogo, Far punto, Dare il punto, Il maggior punto, A che punto sieno le cose, Punti della Fede, Appunto, Venir veduto in forte punto, Per punto, e simili.

Più, senza dubbio, ha disetto di Questa volta, o di Queste volte, come: Chi'l fece, nol faccia mai più. E quando ha il predetto difetto, non ha luogo, se non in una delle soprascritte quattro sedie : come ancora si è detto, Guari; la cui origine altra fiata è stata manifestata; e nou significa Molto come stima il Bembo, ma Alquanto. Il che appare evidentemente per la origine, che è da Aliqua re, e per l'esemplo del Boccaccio oscuramente segnato da lui: E fermamente, se tu il ticni guari in bocca, egli ti guasterà quelli, che sono da lato. Perchè io ti consiglierei, che tu il ne cacciassi fuori, primache l'opera andasse più innanzi. Se Guari valesse quanto Molto, si poteva indugiare a cacciare il dente alcuni di. Significa adnoque Alquanto: ed è aggiunto, sustantivo, e avverbio, come si è detto altrove: ritrovandosi ancora appresso gli Scrittori antichi, Guarimente.

Ora si come Guari di avverbio diviene sustantivo; così medesimamente può diventar Punto, e Fiore, come:

E Dramma è sempre sustantivo, presa per picciola cosa, essendo l'ottava parte dell'oncia:

Mai di vero valor dramma Camilla, Per dicere a Virgilio men che dramma Di sangue m'è rimasa....

Le quali voci tutte in queste significazioni, o aggiunti, o sustantivi, o avverbi non si aliogano, come dicenno, se non in una delle quattro premostrate sedie.

Ma, tornando a nostra materia, dico che Nullo è differente da Niuno, da Nessuno, e da Veruno in significato; perciocchè può significare Vano, e senza effetto; il che non possono quelle altre voci: da ogni ajuto era multo. Nulta, quantunque sia aggiunto femminile, noudimeno diventa sustantivo, e significa Niente, Vanità, e Nos efficacia. E oltracciò diventa avverbio, e ancora si congiunge con Altro, e dicesi Null' altro, per qualunque cosa in generale rifiutata:

Che di null' altro mi rimembra, o cale.

Il che non fa Niuna, o Nessuna; non siguificando, che femmina, quando son poste assolutamente, senza potersi avverbiare, nè comporsi con Altro . Niuno non è mai stato usato dal Petrarça; nè Nessuno dal Boccaccio nelle novelle in prosa. La qual voce Nessuno, se ha luogo più volentieri ne' versi, che nelle prose, sì come più piena, come dice il Bembo; maraviglia è, come il Petrarca, che usa tanta varietà, quanta esso Bembo ci sforza di darci ad intendere nel II. libro della Lingua Vulgare, essere stata da lui usata, non la mescolasse alcuna volta tra le sue rime, come voce più piena . Veruno , come dicemmo, non distrugge il numero; perchè non meritava di essere data per compagna alle soprapposte. Ma perciocche non ha mai luogo, se non con la negazione manifesta, o coperta, si può dire, che per accidente è distruggitiva di numero, come

le altre sono per natura: No so, quando rovarmene potesse veruna: Voi farete danno a voi, senza fare a noi pro veruno: Più veloce, che veruna aura correva alla mia morte. La qual voce è ancora differente dalle altre nominate per sue compague, in questo; che io non credo, che si possa congiungere con Altro, e dissi Vennaltro, o Verunaltra; come Nullaltro, o Nullaltra, Niunaltro, Niunaltra, Nessunaltro. Nessunaltro. Nessunaltro vessunaltro.

Tutti voce del numero maggiore si oppone alle voci di sopra esaminate, distruggitrici del numero; e constituisce il numero non punto scemo , ma raccolto. Tutto voce del minor numero constituisce la quantità continua non punto scema : e perde le tre ultime lettere alcuna volta, e diviene una voce con Santi, dicendosi Tusanti; e con se stesso, dicendosi Tututto. Tututta, Tututti, Tututte, per significar maggiormente il pieno della quantità continua . o discreta . Ne s' immaginino alcuni. che Tutto nel numero del meno significhi numero diviso altrove, o in questi esempli: Si come noi veggiamo tutto il di, i nostri Cittadini ci tornano: Alle quali come gli effetti succedano anche, veggiamo tutto giorno. Perciocchè due cose erano da significare; l'una, che più volte ciò avveniva in un giorno: l'altra, che ciò avveniva ciascun giorno. Ora si dice la prima; e la seconda, ancorchè si Bembo Vol. XI.

27i taccia, si sottintende agevolmente: E chi sene potrebbe tener, veggendo tutt'l di gli uomini fare le soonce cose? cioè Tutte il di çe Qmi di E sappi, che si dice Tutto il di; e Tutto di indifferentemente. Ed è da por mente, come la Lingua nostra usi Con tutto, quando vuol mostrare uno impedimento maggiore dell'azione, che non sarebbe quello della parte; conciossicossachè il tutto impedisca più, che non fa la parte, Dante:

E con tutta la vista vergognosa, Ch'era nel viso mio gunta cotanta, Mi fece verso lor volgere amore:

Federigo con tutta la malinconia aveva sì gran voglia di ridere, che scoppiava. E si è usato ancora questo modo di dire in cose, che non riceyono parti; quasi per immaginazione esse le potessero ricevere: La quale (arca) con tutto lui i due usurai sene portarono a casa: E trovato il ronzino della giovane ancora con tutta la sella. Quindi è nato il legame Contuttoche, Tuttoche, e Tutto. E la forma del parlare era, si come avviso, intera così fatta, pogniamo: Con tutto questo che io sia infermo, mi sforzerò di servirvi; quasi si dicesse: Non resterò punto meno di servirvi, per la compagnia di tutto questo impedimento di mia infermità. Ma poi si troncò la forma, e lasciossi Questo, e dissesi Contuttochè: Il Medico udendo costei, contuttochè ira avesse, motteggiando rispose: Ora era Arriguccio, contuttochè fosse mercatante, un fiero e forte uomo: Ed era pure il vero, contuttochè avevano mal animo. Appresso di nuovo si troncò, e dissesi Tuttochè, lasciato Con:

Tuttochè questa gente maladetta In vera perfezion giammai non vada, Di là più che di qua essere aspetta.

E ultimamente più troncandosi, e lasciandosi la Che, si disse Tutto: I campati da morte, tutto fossono pochi, si ridussono ov'è oggi la Città di Pistoja: E tutto fosse per questa cagione uomo di sangue, si fece buona fine. Ma non è da lasciarsi dare ad intendere dal Bembo, che Si in alcuno degli esempli di Giovanni Villani vaglia Nondimeno: perciocchè Si è la voce disaccentata vicenome della terza persona, della quale si parlerà altrove. Nè è da trapassare sotto silenzio, che il Bembo ha stimato, e male, che Tutto, che è negli esempli del Boccaccio ( E così dicendo fu tutto che tornato a casa: Da' quali sutto che ritenuto fu ) sia o legame, accompagnandolo con Che, di cui si è parlato, o avverbio, sponendolo per Poco meno che. Perciocchè se la cosa stasse così, seguirebbe, che, di più uomini parlando, si potrebbe dire: Furon tutto che tornati a casa; e parimente di una donna: Fu tutto che tornata a casa: il che è manifestamente falso, convenendosi di necessità dire: Furon tutti che tornati a casa, e Fu tutta che tornata a casa. Adunque Tutto ne' predetti esempli è aggiunto, e simile a quello: E tutto fu tentato di farsi aprire. Ma havvi difetto di Presso, così: Fu tutto pressochè tornato a casa: Da' quali fi tutto pressochè titenuto: conciossicosachè Alessandro tornasse a casa in parte, cioè con l'animo, e quasi ancora col corpo; e Riuuccio fu ritenuto in parte: fermaudoglisi lanimo, e quasi ancora il corpo in tutto.

Simile a Con tutto, e dell'efficacia stessa è Per tutto ciò:

Per tutto ciò la mente non s'acqueta.

Quantunque per tutto ciò molti non fossero divenuti. E parimente Per tutto questo: Rinuccio, bestemmiando la sua disavventura, non se ne tornò a casa per tutto questo. E l'ano, r l'altro sempre si pone con la negazione. Per tutto è avverbio, e significa In qualunque luogo: Il che poi sapendosi per tutto, rimasero al cattivo uomo il danno e le beffe: Ma il dovreste voi medesime andar dicendo per tutto. Tutto pieno è avverbio, e significa Spesso: E di questi, e degli altri, che per tutto morivano, tutto pieno era il più da vicino una maniera servata. Ma nonpertanto Tutto, accompagnato con Pieno, può essere aggiunto: Essendo già ilmare tutto pieno di mercatanzie: Cominciò a dilettarsi di apparere, e di essere in tutte le sue cose leggiadretto, ec., e tutto pieno di altre cose a queste simili. E sostantivo ancora: E alle Donne dir tutto di foro, e caviglia, e mortajo, e salsiccia, e pestello, e mortadello, e tutto pieno di somiglianti cose, cioè Ogni cosa piena: Senzachè e per mare, e per terra ad un ricco uomo, come se tu, ci è tutto pieno di periocli.

Intutto è avverbio, si come ancora Del tutto, e significano Senza mancamento: In tutto l'ingegna di fare, che la cosa abbia effetto: Ancorachè sconsigliata da molti suoi amici e parenti ne fosse del tutto. dispose di comparire. E dicesi ancora Nel tutto: E le lagrime nel tutto andate via se ne portarono con loro il purpureo cerchio. Ora Al tutto, che afferma il Bembo leggersi, non si leggé in tutti i libri, ma solamente appresso il Volgarizzatore di Messer Guido Giudice, e di Pietro Crescenzo. Al postutto viene a dir, al giudizio mio, Secondo tutta possanza, perciocchè è composto di Al, che significa Secondo, si vede in Al giudizio mio, e di Posse, e di Toto, nella guisa che barbaramente si dice Posse meo, e Omni posse meo.

Tuttore è avverbio. Guittone d'Arezzoi

Che gli torna a membranza il ben tuttore. Dante:

Vista, ch' io vidi rimembrar tuttore.

E Tuttor. Cino:

E se per veder lei tuttor non stanno. Parmi vedere in lei, quando la guardo, Tuttor nuova bellezza . . . .

A tuttore non è detto per somiglianza di Spesse ore, dal Petrarca, come crede il Bembo, ma è preso dagli antichi, come da Cino, il quale disse:

Che a me sarà gran dono di salute L'allegra cera ver me a tuttore.

E oltracció A tutte le ore disse il predetto Cino:

Anzi cresce, e poi muore a tutte l'ore.

Tuttavia vale, come mostra la sua origine In tutto vigorosamente, perciocche Via è presa da 614 Greca, che Con forza significa. Adunque si usa in dimostrare una azione di continuato tenore, come: Essendo il freddo grande, e sievicando tuttavia forte, o in mostrare impedimento non punto rimeso, come: Ansi con gli altri insieme gridavano; avendo non-

dimeno pensiero tuttavia come trarne il potessono dalle mani del popolo. Il Monaco, uncorache da grandissimo piacere e diletto fosse occupato, pur nondimeno tuttavia sospettava. Ora sappiasi, che Via veguente da 6in non si trova forse usata. se non in quattro luoghi, cioè in compagnia di Tutta, come è stato detto Tuttavia, o in compagnia di certo numero de' verbi infrascritti, Tirar via, Andar via, Tor via, Cacciar via, Menar via, Venir via, e degli altri di simil natura. E la predetta compagnia può esser manifesta e nascosa. Nè vale quanto Fuori, o ponsi in segno di allontanamento, o in luogo di Concessione, o di Su, come stima il Bembo, ma vale solamente, quanto Vigorosamente; e così si dee sporre, quando è la compagnia manifesta, o semplice, o reiterata, che sia Via: Va via, figliuolo, che è ciò che tu di?

Per lo serpente, che verrà via via.

E parimente quando è nascosa, o semplice, o reiterata che sia Via, sottintendendovisi il verbo acconcio al sentimento: Via facciavisi un letto tale, quale egli vi cape, cioè: Vadasi vigerosamente. O in compagnia di Più, di Piucchè, di Meno, di Menochè, di Peggio, di Meglio, di Pegiore, di Migliore, di Migliore, di Migliore, di Mignore, e di Maggiormente, con la compano.

200

gnia delle quali voci in verso si può dire Via e Vie; ma in prosa solamente Vie, non perchè Via sia tramutata in Vie per cambiamento di lettera, come erede il Bembo: anzi per lo contrario, dicendosi regolatamente Vie da  $\delta ig$ , per cambiamento di lettera si è tramutata in Via. O in compagnia di  $L\dot{a}$  oltre:

E'l balzo via la oltre si dismonta.

O in compagnia di Infin l'altrieri; dove non vale quanto Avanti o Da, come male le assegna simile valimento il Bembo; ma conserva il suo significato, che è di Vigore e di Certezza: È dice dell' uosa, ch'io m'aveva in casa infin vie l'altrieri, cioè Infino, senza dubbio, l'altrieri.

Tuttassa signisca tenore temporale propriamente, prendendosi Fiata per ispazio di tempo, nel quale si soglia fare una azione: E questa (tempesta) non cessando, ma crescendo tuttassata; e per conseguente si usa a dimostrare il tenore non rimesso per impedimento: Tuttassata, se dura e crudele paruta ti sono; non voglio, che tu creda, che nell'animo sia stata quella, che nel viso mi sono dimostrata. E prendiamoi guardia, che nou ci lasciamo indurre a credere, che in luogo di Fiate si dica Via; o che Via si dica in luogo di Fiate, come pare al Bembo di aver provato; dicendo, che ora è in usanza del

popolo tra quelli, che al numerare e al moltiplicare si danno, nel fare delle ragioni; quantunque Guitton d'Arezzo la ponesse in una sua canzone, Spesse via in luogo di Spessefiate dicendo. Ma se appresso i moltiplicatori Via è posto, come abbreviato, o altramente in iscambio di Fiate; come possono, secondo la dirittura del parlare, dire Uno via uno, dovendosi di necessità dire, Una fiata uno? Appresso come possono rispondere, pogniamo, Fa cento, quando si è detto prima Dieci fiate dieci; facendo di mestiere, per conservare il numero, rispondere Fanno cento? Adunque meno sconvenevolezza era a dire. che Via in questo luogo fosse Aià Greco; essendo agevole il mutamento di A nel Digamma Eoico, come è manifesto; in guisa che venisse a dire Dieci per dieci, sottintendendo Numero moltiplicato, fa cento. Nè malagevolmente si può rispondere al luogo di Guittone d'Arezzo, se si legge, e se s'intende il testo come si dee:

Che veggo spess' e' via Per orgoglio attutare, Ciò che mercè chiamare Non averia di far mai signoraggio.

Cioè: Che veggo spesso Eo; perciocchè da Eo è levato O, e da Spesso similmente è levato O; ed E si è accostato alle Ss nella guisa, che sono scritte le rime antiche per 282

lo più ; e Via significa Modo, la quale il Petrarca chiamo Passo: e pare che riguardasse a questo luogo, quantunque intendesse di dire il contrario:

Vendetta fia sol che contra umiliate Orgoglio e ira il bel passo, ond io vegno, Non chiuda, e non inchiave.

Per compimento di quello, che abbiamo impreso a ragionare della voce Tutto, non è da tacere, che si accompagua con Quanto, e dicesi: Tutto quanto, Tutta quanta Tutti quanti, Tutte quante . E che si legge nelle Novelle antiche avverbialmente, Tutto primamente, ec. (Manca il rimanente)

GIUNTA.

(29)

Non sono la licenzia de' Poeti, o la libertà della lingua nostra tauto larghe nel verbo, che esse, contuttochè non si possa far chiaro in poche parole, non sieno molto più larghe ne' Poeti Greci e Latini, e nelle lingue loro. Il quale, quanto si appartenga a Gramatica, dividiamo ancora noi in quattro maniere. Le differenze di ciascuna delle quali mostreremo, seguendo seguendo.

l'ordine del parlare di Messer Pietro Bembo; non lasciando di dichiarare o di supplire o di correggere i detti suoi, se ci parranno oscuri o difettuosi o peccanti in niuna parte. Ora non è vero, che il verbo abbia alquante voci , che costituiscano la differenza delle quattro maniere; perciocchè non ne ha, se non una sola, che sia veramente constitutiva, come io dico, delle quattro maniere; e questa è quella dello nfinito Amare, Valere, Leggere e Sentire. La quale non le constituisce miga, perciocchè così termini; che il terminare non è differente, terminando lo 'ufinito in tutte e quattro le maniere in E; ma perciocchè la prima ha A nell'auziultima sillaba, e la seconda E accentata gravemente, e la terza E accentata gravemente, e la quarta I. Appresso pareva, che avendo il Bembo detto, che quattro erano le maniere del verbo così nella lingua nostra, come nella Latina, e provatolo solamente con la voce dello nfinito; se voleva provare, che il Vulgare non seguisse sempre quella medesima regola del Latino, dovesse produrre esemplo, dove non seguisse la regola della differenza delle quattro maniere : come sarebbe stata la seconda persona del numero del meno dello 'ndicativo, la quale in Latino ha Amas, Vales, Legis, Audis, cioè Is sillaba nella terza maniera brieve, e Is sillaba nella quarta lunga; ma in Vulgere non ha per fine, se non I, senza diffe284 renza niuna, Ami, Vali, Leggi, Senti: acciocchè, la limitazione fosse della regola: e non dovesse produrre esemplo, dove il Vulgare non seguita l'atterzata differenza del Latino, come è la terza persona del numero del meno nel presente dello indicativo.

#### GIUNTA.

(30)

Chi volesse gavillare, potrebbe dir così. Non si è detta cosa niuna del modo, niuna della persona, niuna del tempo, niuna del numero, niuna dell'azione o della passione; quale è dunque questa primiera voce del verbo, che niun mutamento fa? E peravventura quella dello 'nfioito, la quale schiatta, e origine è chiamata dagli Ebrei; e dalla quale-, secondochè esso Bembo dirà, più tosto si reggono, e formano tutte le altre di tutto il verbo. che ella sia da alcuna di loro retta e formata? O quella della terza persona del numero del meno del preterito delloindicativo attivo; onde i Gramatici Ebrei cominciano a piegare i verbi? Ma egli, non si allontanando dalla usansa dell'arte Greca, e Latina, chiama primiera voce del verbo quella, con la quale si significa la prima persona del minor numero nel modo indicativo attivo, che racconta variare solamente in nove verbi; cioè in Seggo, Seggio, Siedo: in Leggo, Leggio: in Veggo, Veggio, Veo, Vedo: in Deggio , Debbo: in Vegno , Vengo: in Tegno, Tengo: in Seguo, Sego: in Creo. Crio, credo: in Voglio, Vo. Ma perche ne tralascia egli molti altri, de' quali però egli stesse, quantunque incidentemente, farà menzione; poichè similmente variano in questa voce, come Muoro, Muojo: Paro, Pajo: Salgo, Saglio: Doglio, Dolgo: Toglio, Tolgo: Sono, Son, So: Ho, Habbo, Haggio: So, Saccio: Fo, Faccio: Deo, per giunta alla variazione di Debbo: Supplico, Supplico; e tanti altri, de' quali punto non fa menzione, che hanno medesimamente varia questa voce, come Rimagno, Rimango: Coglio, Colgo: Chiedo, Chieggio: Vado, Vo: Scioglio, Sciolgo, Scieglio, Scelgo: Fiedo, Feggio: Beo. Bibo, che disse il Petrarca in rima; a cui si potrebbe aggiungere Descrivo, Describo pur detto in Rima: Appruovo, approbo: Ripiovo, Repluo: Priego, Preco: Miro, Mirro (se però Mirro appo Dante significa Mirare, e non Ungere di mirra, come vuole Benvenuto da Imola ) Replico, Replico, tutti detti da Dante in rima: e Foe, per giunta a Fo, detto da Dante, e da Messer Ouesto Bolognese: e Soe, per giunta a Sono, detto da Guittone d'Arez-

zo: Do, e Doe, pur detto dal medesimo Guittone: e Voe, per giunta a Vo di Vado, detto da Dante: Hajo, per giunta a Ho, detto da Dante da Majano: Dejo, per giunta a Debbo, detto da quel medesimo, e dallo imperadore Federico; Crejo, per giunta a Credo, detto da quel medesimo Dante: Cado, Caggio, usato da meser Cino in verso, e da Facio degli Uberti in rima: Sospiro, Sospir, detto in verso dal predetto Facio, vie più che arditamente : e Solvo, Uccido, Occido, Ancido : Ubbidisco , Obbedisco: Allevio , Alleggio: Cambio, Cangio: Manduco, Mangio, Manuco: Giudico, Giuggio: Vendico, Vengio: Simiglio, Semblo, Sembro: Annumero, Annovero: Ricupero, Ricovero: Valico, Varco: Sepero, Scevro: Delibero, Delivro: Dimentico, Dismento, e altri assai? Ora era da far sapere intorno al mutamento di questa prima voce, che alcuni verbi sono, i quali, mutandola, conservano il mutamento in tutte le altre voci, e alcuni pon lo conservano. Quelli, che lo conservano sono della prima maniera, o ancora delle altre; quando il mutamento procede, non dalla consonante verbale; sì come si vede in Uccido, Occido, Ancido: Ubbidisco, Obbedisco. Ma quelli, che non lo conservano in tutte, sono delle altre maniere, e sono raccolti dal Bombo, e da me qui addietro. Nè convengono insieme tutti in non

conservare il mutamento nella quantità, o nella qualità delle voci, sì come, procedendo avanti, si mostrerà a suoi luoghi convenevoli. Ora veggiamo, se possiamo trovare le cagioni del mutamento di questa prima voce in que' verbi, che non lo conservano in tutte le altre voci. Ma, perciocchè io so, che non è niuno, che si maravigli, che si dica Siedo, Leggo, Vedo, Debbo, Seguo, Credo, Muoro, Paro, Habbo, Faccio, Chiedo, Vado, Fiedo. Cado, conservandosi la consonante verbale, la quale aveano nella Lingua, onde sono stratti; senza dire altro di queste voci, renderò ragione, perche le altre variino. È aduque da sapere, che il B, e il D si tramuta nella G, seguendo lo I accompagnante un'altra vocale. Perchè di Debeo si è fatto Deggio: di Habeo, Haggio: di Sedeo, Seggio: di Video, Veggio: di Credo, quasi facesse a similitudine de' predetti, Credeo, Creggio: di Fiedo, Feggio: e per questa medesima ragione anche si è detto Caggio, di Cado, quasi facesse Cadeo: e Regge da Redeo; dicendo Dante:

E se tu mai nel dolce mondo regge.

Appresso è da sapere, che il P si tramuta nel Ch, seguendo lo I accompagnante un'altra vocale; come di Piantare si fa Schiantare: e di Piazza, Schiazzare. Sic-

chè di Sapio si è fatto Saccio; dovendo nondimeno ragionevolmente riuscire Sacchio; sì come appo i Provenzali è riuscito Sapche. Oltracció è da sapere, che la L, e la N, seguendo lo I accompagnante un'altra vocale, ricevono la compagnia del G davanti, come è manifesta cosa in Consiglio, e in Bologna; o seguendo la E, come è pur cosa manifesta in Sanguigno, e in Oglio. Quindi si è fatto di Salio, Saglio: di Venio, Vegno: di Teneo, Tegno: di Remaneo, Rimagno: di Volo, quasi facesse Voleo, Voglio; sì come di Doleo, si è fatto Doglio. Ultimamente è da sapere, che la R avente la A, o l'O avanti, e lo I, o la E accompagnante vocale; si dilegua via. La qual cosa non ha dubbio; poiche di Primarius, si fa Primajo: di Corium, Cuojo: e di Area, Aja. Laonde parimente diciamo di Morior. Muojo: e di Pareo, Pajo. Ma, da capo tornando, è ancora da sapere, che due Gg, seguendo lo I della sopraddetta natura, si dileguano appresso gli Antichi molto agevolmente; perchè di Corteggiare, dicevano Cortejare; e poi ancora, cacciato lo I, Corteare. Per la qual ragione fecero prima di Veggio, Vejo: e di Creggio, Crejo: e di Deggio, Dejo: e di Haggio, Hajo: poi, cacciato lo I, Veo, Creo, Deo. Ma perciocchè non si trovava l'accompagnamento delle vocali Ao nella Lingua nostra, ristringendo Hao in una sillaba,

fecero Ho, si come ancora di Vado, che Vaggo si dice in Lombardia, si fece non Vao, ma Vo, e oltracció in Creo, cambiando la E in I, dissero Crio; si come ancora di Creare si dice Criare. Ora, perchè le due Co seguitano la natura delle due Gg consonanti sue parenti; di Saccio si fece parimente Sujo, e poi So, e di Faccio, Fo, per questa medesima cagione. Ancora è da sapere, che la L posta tra vocali alcuna volta si trasforma in I. come in zalos Gajo e in Pullus, Bujo. Il perche di Volo si è prima fatto Vojo, e così diceno i Lombardi; e poi, cacciato lo 1, non Voo, perciocchè non si truova simile compagnia di vocali, ma per ristringimento si è fatto Vo. Ora ad altrui non dee parer cosa nuova, che Fo, So, Do, e Vo di Vado ricevano E per giunta finale, e si dica Foe, Soe, Doe, e Voe; essendo usanza della Lingua, per cagione di più soave e riposata profferenza, aggiugnere la E alcuna volta ad alcune voci aventi la sillaba ultima accentata gravemente: si come si vede, che si dice Tu. e Tue: Su, e Sue: Così, e Cosie: Dì, e Die, e simili. Ancora non è da ignorare, che la L, e la N, quando sono allogate con il G, si possono antiporre, e posporre con questa condizione; che, essendo esse antiposte al G, si perde lo I intero, o mezzo, accompagnante vocale: Doglio, Dolgo: Saglio, Salgo: Voglio si dice so-Bembo Vol. XI.

290

lamente, e non Volgu, per lo dubbio. che nascerebbe, se venisse da Voglio, o da Volvo: Vegno, Vengo: Tegno, Tengo: Rimagno, Rimango. Ultimamente sappiasi, che lo I accompagnante vocale di leggieri si leva via, dove dovrebbe star paturalmente, come in Debbo, Habbo, Veggo, Seggo, Muoro, Paro, Pato, Pe-70. E in alcuni ha luogo per accidente, come abbiamo veduto in Creggio, in Feggio, in Caggio, in Voglio; e appare in Scioglio ancora. Adunque, per le cose dette di sopra, appare manifestamente, che lo I in Seggio è naturale ; ed è stato usato dai Poeti come naturale, e non come preso da altra Lingua: ed e in Veggio parimente naturale. Ben lo riconosco io in Leggio essere trapposto a quella similitudine, Ancora appare, che Vegno, e Tegno sono naturali della Lingua; e Vengo, e Tengo non naturali: si come sono anche Saglio, e Doglio naturali; ma Salgo e Dolgo non, paturali. Supplico e Replico e Sego e Mir-To, se vogliamo, che sia il verbo Miro, non sono regolati; ma sono per licenzia poetica, e quasi per necessità della rima fatti tali ; della qual licenzia parleremo, se mai per noi si parlerà delle rime. Ora è da por mente, che non ogni variazione si usa indifferentemente in prosa e in verso, e specialmente parlando della sehiera di que verbi, che non conservano il mutamento in tutte le voci. Perchè, dico, che

proprie del verso solamente sono Facció, Scccio: Vedo, Veggio, Veo: Creggio, Crio, Creo: Leggio: Siedo: Caggio: Seggio: Deggio, Deo: Habbo, Haggio: Paro; Muoro: So di Sono; quantunque pur si truovi Faccio nella Fiammetta appresso il Boccaccio una sola volta, e nel Filocopo un altra.

#### GIUNTA,

(31)

Facciamo quello, che ci consiglia il Bembo a fare, acciocche formiamo questa prima persona del numero del più dello 'ndicativo; cioè aggiungasi I alle tre maniere, Amamo, Valemo, Leggemo: poichè, secondo lui, questi non ve l'hanno; certo riuscirà Amiamo ; Valiemo , Leggiemo. Dunque come riuscira Valiamo, Leggiamo, ancorachè noi non avremmo bisogno di Valiamo, ma di Vagliamo? Ma come consente egli che si dica Leggemo, dicendosi in Latino Legimus, e non Legemus? E adunque presa questa voce dalla prima del numero del più soggiuntivo, seguendo la forma delle due maniere Latine, cioè della seconda e della quarta, Valeamus, Sentiamus. La qual voce è comune ancora alla prima del più del soggiuntivo, che così some si dice: Noi Amiamo, Vagliamo,

Leggiamo e Sentiamo, cost si dice: Conciossiecosache noi Amiamo, Vagliamo, Leggiamo e Sentiamo. lo dico, che la prima persona del soggiuntivo delle due maniere, seconda e quarta, fu accomunata alle altre due; mutando nondimeno la E della seconda in I, le quali furono trasformate; quasi dicessero Ameamus, Logeamus, come è da credere, che si dicesse da alcuni Lombardi rozzi, imparanti la lingua Latina; la qual voce usarono indifferentemente nel modo indicativo e soggiuntivo. Ma da alcuni altri fu appresa la prima Amemo, e a similitudine sua furono trasformate le altre Valemo, Leggemo e Sentemo; la qual voce fu fatta comune medesimamente allo 'ndicativo. Ma questa rimase a' Lombardi, i quali ancora la conservano; e perciò dicono Avemo, che pure ha luogo alcuna volta nelle scritture Toscane; e quella rimase a' Toscani, che la mantengono tuttavia : salvo se non ci paresse di originare questa forma Lombarda terminante in Emo, non dal soggiuntivo della prima maniera, ma dallo 'ndicativo della seconda, cioè da Valemus, a similitudine della quale si sia detto ancora Amemo, Leggemo, Udemo. Il che non dovià essere stimato lontano dal verisimile, se porremo mente a due cose, che ne danno assai certo indicio. L'una si è, che gli Scrittori Toscani pon usano questa forma terminante in Emo in altri verhi, che in

que della seconda. Laundo si travora. Avenno spresso Dante, Petracca, Boccaccio, Giovanni Villani, e gli altri: Sapemo, Possmo, Solemo, appresso Dante: Dovemo appresso Dante, e l'Volgarizzator di Pietro Gresceno: Valemo appresso Dante, e Gioranni Villani; i quali sono tutti verbi della seconda maniera; quantunque Dante non la schifasse in Vivemo, che è verbo della terra, dicendo:

Che senza speme vivemo in desto.

L'altra si è, che questa forma .non si truova appresso i Toscani Autori, se non in significazione del modo indicativo. Ma nonpertanto Semo, senza dubbio, è preso dal sogginntivo Simus, mutato lo I nella E. Ora si truova, non pure Abbiamo e Avemo, si come Siamo e Semo, secondochè è stato detto; ma ancora Aggiamo appresso Dante da Majano; e non pur Dobbiamo e Dovemo, secondoche è stato detto; ma Deviamo appresso il Volgarizzator di Pietro Crescenzo; e non pur Seperiamo, ma ancora Severiamo appresso il Volgarizzator di Guido Giudice, tramutandosi il P nello V, e uscendo fuori il C, che è quasi di natura rinchiusa nella S; si come ancora si fa in Scevro; e non pur Sediamo, ma ancora Seggiamo appresso il Boccacio nella Teseida. E nondimeno differenza tra' verbi finienti in Co, o in Go della prima

294

nuniera, e quo delle altre in questa voce, come si dirà, dove si parlera delle voci del soggiuntivo.

## GIUNTA.

### (32)

Nella formazione di questa voce non hanno i Vulgari seguita una origine; perciocchè nella prima maniera hanno seguita la voce seconda del soggiuntivo Latino, e nelle altre la seconda stessa dello 'ndicativo Adunque la prima maniera ha non solamente presa nello 'ndicativo la prima persona del numero del più del soggiuntivo , trasformato alla guisa di quello della seconda e della quarta; ma ancora la seconda del numero del meno, senza altra trasformazione; se non che la E si cambia in I, dicendosi di Ames, Ami, ancorachè la E si conservi alcuna volta da' Poeti, leggendosi Informe, e Dispense nel Petrarca, per Informi, e Dispensi; e in Dante Gride, Allette. Tocche, Schiante, Gette, Guate, Peste, Moleste, e degli altri assai, in luogo de' finienti in I, come di Gridi, di Alletti, e di Tocchi, e degli altri. La quale E pareva, che si dovesse poter conservare nella seconda namiera : poiche si dice nella seconda voce dello radicativo così, Vales, come nella seconda voce del soggiuntivo della prima

Ames: e nondimeno nou si è potuto conservare : perciocchè, se si dicesse Vale . la seconda non si distinguerebbe dalla terza persona seguente. La qual confusione cessa nella prima maniera, terminando la terza non in E, ma in A. Ora, che questa seconda voce della prima maniera sia presa dal soggiuntivo, oltre a quello, che si è detto, bacci uno argomento fortissimo; che nelle altre maniere la seconda persona del soggiuntivo è molto differente da quella dello 'ndicativo, come Giacci da Giaci, Dogli da Duoli, Pai da Pari, Vinchi da Vinci , Profferischi da Profferisci , Sagli da Sali, e simili, i quali sotto certe regole, in procedendo, raccoglieremo; e nondimeno quella della prima maniera non è mai differente in questi due modi in un verbo.

# GIUNTA.

#### (00)

Io non so, se il Bembo si creda, che nelle altre maniere la seconda voce si formi dalla prinia; poiché non fa menzione se non della seconda. Ma onde avviene, che Faccio da Faci, e poi Fai: e Pongo, Poni: e Traggo, Trai: e Vengo, Vieni: e Saglio, Sali; i quali sono verbi della

terza, e della quarta maniera? Laonde à da avere per costante, che niuna seconda voce dello 'ndicativo o sia della seconda, o delle altre maniere non si forma, ne si genera dalla prima, ma da quelle due origini, che già abbiamo detto; cioè Duoli. e Tieni dal Latino Doles . Tenes. Perciocchè, quantunque la sillaba Eo Latina. venendo in Vulgare, si tramuti in Io, e abbia possanza di aggiugnere G ad L, o ad N, come si vede in Doleo, Doglio: in Teneo, Tegno; E nondimeno, tramutata in I nella venuta di Latino in Vulgare . non ha questa possanza; sì come appare in Doles , Duoli : Tenes , Tieni . Ma dove si truova nel Latino Ea, perciocchè non è di meno valore di Eo; aggiugne similmente G ad L, o ad N; dicendosi Doleas , Dogli : Teneas , Tegni,

### GIUNTA.

# (34)

Di. questi ristringimenti di vocali Ir., e Uo in una sillaba, dico, che quàndo la vocale I o U non viene dal Latino, o da altra Lingua, ma è aggiunta dalla Linqua Vulgare, sempre I accento aguto soprapponsi a' predetti ristringimenti; e oltracciò la consonante seguente non può aver compagnia di altra consonante: perciocche, come sene leva via l'accento aguto, o si raddoppia la consonante, sempre si perde 1, o U, come Scemo, Scemava: Suono, Sonava: Fiedo, Feggio: Siedo, Seggio; Duoli, Doglio. Ma, perciocchè avviene alcuna volta, che si ristringono tre vocali in una sillaba, cioè luo. delle quali lo U è aggiunto dalla Lingua Vulgare; è da sapere, che, levandosi via l'accento, si perde per lo più lo U, come in Figliuolo, Figlioletto; e alcuna volta lo O naturale, come in Giuoco, Giucava. Ora io non so che sia privilegio de'verbi della seconda maniera di avere simil ristringimento di vocali nella seconda, o nella terza persona del cumero del meno dello 'ndicativo, presente. Perciocchè alcuni verbi delle altre maniere l'hanno, nè tutti que' della seconda l' banno. Che Debbo non fa Diei: ne Temo, Tiemi: ne Veggo , Viedi : ne Godo , Guodi ; ma Dei , Temi, Vedi, Godi. Egli è ben vero, che tutti i verbi, che l'hanno nella seconda persona, l'hanno ancora nella prima, e nella terza del numero del meno, e del più presente: purchè la compagnia delle due consonanti nol vieti nella prima del meno, o nella terza del più. Laonde si dice, secondo regola, Siedo, Siedi, Siede, Siedono: Fiedo, Fiedi , Fiede , Fiedono : Chiero , Chieri , Chiere ; e dall'altra parte non si può dire ,

secondo regola, Vuogli, o Suogli: contuttochè per avventura in iscritture antiche si trovaise così scritto alcuna volta: nè Chero, salvo se non si dicesse in rima. si come dimostrereme potersi dire, se avverrà mai, che parliamo delle rime. E manifesta cosa è , che I, o U non si aggiugne a Duoli, a Vuoli, a Tieni, a Siedi. a Puoi, per supplire al mancamento di G, o di Sr, che sono di più nelle prime loro persone; perciocchè G ha la sua introduzione naturale in Doglio, Voglio, Tegno, Seggo; la qual consonante non può aver luogo nella seconda, come abbiamo veduto: e le Ss in Posso si stanno, come in verbo diverso da Puoi; la qual. cosa si scoprirà chiarissima, quando ragioneremo del verbo Sono.

#### GIUNTA.

(35)

Poiche il Bembo in questo luogo fa menzione di un verbo accorciato in questa voce; sarà ben fatto, che noi facciamo menzione sotto certa regola di tutti; di molti de quali egli, senza ordine, si ricorda poco appresso. Ora primieramente sappiasi, che niun verbo della prima mauie-

ra, o della quarta, si truova avere questa persona accorciata; ma quelli, che l'hanno . o sono della seconda , come Ho , So , Debbo., Posso, Voglio, Soglio, Vedo; o della terra, come Beo, Fo, Riduco, Dico . Sto . Do . Vado . Credo . Toglio. E intendo dell' accorciamento, che consiste in levare la consonante, o le consonanti, che sono davanti allo I finale : ma a Dici nondimeno si leva, non solamente il C. ma lo I finale ancora; in luogo dello quale, per giunta di profferenza, prende alcuna volta E, dicesi Di, o Die; sì come si legge in Dante, e nelle novelle stesse del Boccaccio. Le quali consonanti sono quattro in effetto V; e P, che sono reputate una stessa : Havi, Hai : Bevi, Bei : Devi , Der : Sapi , Sai. C , e G , che pure si deono riputare una stessa: Faci. Fai : Riduci , Riduir usato da Dante : Dici, Di, o Die: Stagi, Stai: Dagi, Dai. D, e T, che parimente sono da stimare una stessa : Credi, Crei: Vadi, Vai: Vedi . Vei: Puoti . Puoi. E L: Vuoli . Vuoi: Ta'li, Toi: Suoli, Suoi. Alcune delle quali accorciate si usano sole, e alcune non sole : perciocchè le intere medesimamente si usano, e alcune; contuttochè si usino ac-· corciate, non si usano però, se non seguendo consonante. Accorciate si usano sole Hai, Bei, Sai, Dei, Fai, Vai, Stai, Puoi, Vai. Accordiate non neansi sole Ridui, Riduci: Di, o Die, Dici: Cici,

(redi ; Vei , Vedi : Vuoi , Vuoli : Toi ; Tolli, o Togli: Suoi, Suoli. Accorciate. non usantisi, se non quando seguita consonante Crei; Vei, Toi, Suoi; perciocche. queste voci sono proprie del verso solamente. Ora non era da lasciare di dire, per piena informazione di questa persona, che generalmente i verbi di tutte e quattro le maniere finienti in Jo, vocali ristrette in una sillaba, hanno meno una vocale in questa persona, che non banuo nella prima: Cambio, Cambi: Scempio, Scempi, Mescio, Mesci: Compio, Compi: Coglio, Cogli: Scioglio, Sciogli: Toglio, Togli; alcuni de quali possono perdere ancora le consonanti verbali, come si è veduto in Togli , Toi. Il che nondimeno non ha luogo ne' verbi, i quali avanti lo hanno R, o T, o V; come Vario, Varii. Glorio, Glorii: Spazio, Spazii: Allevio, Allevii. E pon mente, che non credo io, che questa seconda persona ne' verbi della prima maniera finienti in Io, vocali ristrette in una sillaba, possano tramutare I in E; come per cagion di esemplo, Cambio, Cambi, Cambe, secondoche si diceva Informo, Informi, Informe; se non si fa uguale di vocali in numero alla prima . così, Cambio, Cambi, Cambie; sì come fece Dante, che disse :

O tu, che con le dita ti dismaglie.

E appresso non era da lasciare di dire. che tutti i predetti verbi, da que' della prima maniera in fuori, i quali, venendo in valgare, prendono una consonante simile, o dissimile di nuovo nella prima, in questa persona non solamente perdono una vocale, come è detto, ma la consonante presa di nuovo ancora; come Soglio, Suoli: Voglio , Vuoli: Saglio , Sali: Caglio, Cali; ancorache io non creda far di bisoguo alla Lingua Vulgare, se non delle terze voci del numero del meno di questo verbo, per quella ragione, che poi si dirà: Vaglio, Vali: Piaccio, Piaci: Giaccio, Giaci: Noccio, Nuoci: Faccio, Faci: Tuccio, Taci: Capio, Capi; alcuni de' quali possono ancora perdere la consonante verbale; come si è detto in Soglio, Suoi : Voglio, Vuoi, E que', che tramntano la sua semplice naturale in due dissimili, ripigliano in questa voce la sua naturale simplice; come Saccio, Sapi: Feggio , Fiedi : Veggio , Vedi : Chieggio , Chiedi: Creggio, Credi: Seggio, Siedi. La qual regola nondimeno non si truova essere vera in Haggio, e Deggio; perciocche non Habi, o Debi, ma Havi, e Devi, cioè Hai, e Dei si dice. E que', che perdono la sua naturale semplice, senza ripigliarne alcuna in suo luogo, conservano la sua simplice naturale in questa voce; come Muojo, Muori: Pcjo, Pari. Ancora si poteva dire, perciocche i verbi non finienti in Io si possono dividere in sette schiere, per sapere, se in questa voce si ritenga il numero delle vocali della prima, o no, e parimente la consonante, o le consonanti, o no; che alcuni verbi ritengono, venendo in Vulgare, la consonante verbale Latina, senza giunta, o passione alcuna, come Corro, Vinco, Ungo, Dico, Riduco; e che alcuni ritengono la consonante Latina, e prendono una simile, come Leggo, Fuggo, Habbo, Debbo; e che alconi ritengono la verbale Latina, e ne prendono una dissimile, come Rimango, Pongo, Tengo, Vengo; e che alcuni lasciano la verbale Latina, e ne prendono due dissimili, come Seggo, di Siedo; Veggo, di Vedo; e che alcuni, i quali nel Latino non hanno verbale consonante. nel Vulgare ne prendono 'due Distruggo'. Traggo; e che alcuni non hanno consonante verbale ne nel Latino, ne nel Vulgare Do, Sto, Ruo; e che alcuni lasciano la verhale Latina, senza prenderne niuna o simile, o dissimile, come Vo, di Volo; Vo , di Vado: Ho , Deo , Fo : So . di Sapio: So, di Sum; Creo, Crio, di Cres do: Beo. E appresso si poteva dire, che i verbi della prima delle sopraddette schiere ritengono la consonante, o le consonanti in questa seconda persona, come Corro, Corri: Vinco, Vinci: Ungo, Ungi: Dico, Dici: Riduco, Riduci. Vero è, che Dici può perdere la consonante, e la

vocale finale ancora, e puossi dire Di, o ancora prendendo E Die; e Riduci può perdere la consonante, e puossi dire Ridui. E che i verbi della seconda riteugono le due consonanti, come Leggo, Leggi: Fuggo , Fuggi : Affliggo , Affliggi ; ancorache per cagione de la rima si possa dire Affligi: ma si traggono fuori del numero de ritenenti le due consonanti Habbo . e Debbo, i quali ne Habbi, ne Debbi, o pure Habi, o Debi fanno, ma Havi, e Dest, cioè Hai, e Dei, come abbiamo detto: e che i verbi della terza lasciano la dissimile presa, come Rimango, Rimani: Pongo , Poni: Tengo , Tieni: Vengo , Vieni; e che i verbi delle quarta lasciano le due dissimili prese, e ritolgono la sua simplice naturale, come Seggo, Siedi ; Veggo, Vedi; e che i verbi della quinta ritengono le due prese, come Distruggo, Distruggi : Traggo , Traggi ; ma Traggi nondimeno le può lasciare, e dirsi Trai; e che i verhi della sesta restano senza consonante verbale, ma crescono di una vocale, se hanno O accentato, come Do, Dai: Sto, Stai; ma non crescono, se non hanno Q accentato, come Rico, Rici; e che de' verbi della settima alcuni crescono di una vocale, come Vo, di Volo, Vuoi; Vo, di Vado, Vai: Ho, Hai; So, di Sapio, Sai: So, di Sum; Sei: alcuni sopo pari di vocali, come Deo, Dei: Creo, Crio, Crei; Bco, Bei; alcuni nondimeno

possono ripigliare la consonanté verhale, come Vo, di Volo, Vuoli: Crio, o Creo. Credi: Ora, perchè Posso faccia Puoi, si partérà la dove si tratterà del verbo Essere.

### GIUNTA

(36)

Non credo, che si truovi persona niuna; che diesse, o credesse questo, che Femisco faccia Fiere, o Fieda, dal Bembo in fuori; perciocche Ferisco fa Ferisce.

### **GIUNTA**

(37)

Sono, come abbiamo detto, alcuni verbi, i quali, avendo N, o L consonanto naturale, si come quelle che vengono dal Latino, ricevono G accidentale in compagnia dell'una delle predette, non solamente nella prima personadel numero del meno, ma aucora nella prima, e nella terza del più.

dello 'adicativo, e in tutte quelle del presente del soggiuntivo. Tra quali Caglio (contutteche non abbiano luogo nella Lingua Vulgare, se non le terze voci singolari di questo verbo ) Vaglio , Soglio , sempre hanno la consonante accidentale antiposta alla naturale a tutte le persone: Caglio , Cagliamo , Cagliono , Caglia , Caglia , o Cagli Caglia, Cagliamo, Cagliate, Cagliano, Vaglio, Vagliano, Vagliono. Vaglia , Vaglia , o. Vagli , Vaglia , Vagliamo, Vagliate, Vagliano: Soglio, Sogliamo , Sogliono , Soglia , Soglia , o Sogli , Soglia , Sogliano , Sogliate , Sogliano; e parimente tutti gli altri sempre nella prima del più dello ndicativo, e della prima, e nella seconda del più del soggiuntivo: Pogniamo, Pogniamo, Pogniato: Vegniamo, Vegniama, Vegniate: Tegniamo , Tegniamo , Tegniate : Rimagniamo Rimagniamo , Rimagniate : Dogliamo , Dogliamo , Dogliate : Sagliamo , Sagliamo , Sagliate. Ma dall'altra parte Pongo sempre l' ha posposta nella prima persona del meno, e nella terza del più dello 'ndicativo, e in tutte e tre quelle del meno, e nella terza del più dello ndicativo: Pongo. Pongono, Ponga, Ponga, o Ponghi, Ponga , Pongano; ancorache Dante dicesse in .. rima Pogna, e Ripogua. E gli altri verbi; che hanno N naturale, pospongono G. sempre, solamente nella terza del più dello adicativo , Vengono, Tengono , Riman-Bembo Vol. XI.

gano ; ancorache si truoxi stampato alcuna volta appresso il Volgarizzator, di Pietro Crescenzo Avegnono e Vegnono appresso Dame Char in differentemente alcuna ita d'arenpenigono, e alquia la pospougono, Dogao, Saglio in tutie le persone, dalla prima del pru dello indicativo, e dalla prima, e dalla seconda del più del sogginativo in fuori Doglio , Dogliono , Dogita , Doglia , o Dogli , Doglia , Dogliano , Dolgo Dolgona Dolga Dolga o Dolgli , Dolga , Dolgano : Saglio , Sagliono , Saglia , Saglia , o Sagli , Saglia , Sagliana, Salgr, Satgono Salga; Salga; o Salghi , Salga, Salgono, Similmente Vegno, Tegno, Rangino, trattene le predette cioe la prima del piu dello adicativo, e la prima, e la seconda del più del sogginitio, indifferentimente quando l'antipongenies camendo la pospongano: Vegno , Legue , Legue , o Fegue , Vegue , Vegrane , Vengo , Vengo , vengo , o Vengli , Venga, Vengana Trgue, Tegna , Tegna , 6 Tegna , Tegnano , Tengo, Kenga, Tenga, o Tengla, Tengui, Lengaro; famagno, lambigna, Rimague, o Rimagui, Rimagnu, Renagnano, livnango, limanga, Linnanga, o Rigianghi , lithangara. ( )

ternet i de la companya de la compan

#### GLUNTA

(38)

cosa chiora, che la Lingua Toscana rifugge Aa; e Ao, e specialmente posto sotto il reggimento dell'accento gguto. Lionde duye an questo verho Trager ari bbe luogo da, o do verendo dal Litino si trappongono due Gg in largo della H; essendo cosa agevole a tramutare lo spirdo H, in G; si come di Hamorra Ebreu de riuscito, Comorry. Adapque si dice Traggo, Treggang. Ma perche non rifugge At , o He, persio si the Trais Trais, Traigmo, Piacse, Traeva, Traevi, Traev a Tragvama, Tragvate, Tragvano ... Traesti Traenano, Traeste, Traiamo Traiate, Traessi, Traessi, Traesse; Iraessimo, Traeste, Traessero, o Truessono Truents, Truendo. Ora he verbi composti puo avece lo ofinito disteso Contraero, Softcaere; ma nel simplice mai non l'ha disteso, ma sempre ristretto, il quale ristringimento non riesce di Traere, ina di Traggere; altrimenti come si potrebbe dire Traire con due Rr. se i due Gg, levala E di mezzo, non si trasformassero in R? Adunque R entra nella seconda sillaba per

accidente, cioè per ristringimento; ristringendosi la prima, e l'ultima sillaba di Tra, He, Re, o di Trag, Ge, Re, insieme. Ne l'una, ne l'altra lascia addietro di queste forme, che e Triggere si legge appo il Petrarca, e appo Messer Cino; e Contraere appo i Prosatori alcuna volta. È ottracciò R non si può dire propriamente raddoppiata, raddoppiandoù per lo mutamento di due Gg in R; che di Traggero si fa, Trarre: si come di Togliere, Torre: di Scingliere , Sciorre : e di Ponere : Por. re : e di Conducere, Condurre ; e si come si dice Torro, Torrei, Torria : Sciorro, Sciorrei, Sciorria: Porrò, Porrei, Porria: Condurro, Condurrei, Condurria; cosi si dice Trarro, Trarrei, Trarria, Apcora possiamo sapere per un'altra via, quali. sieno le voci , nelle quali possono entrare le due Gg in questo verbo; se porremo mente alle voci, le quali hanno l'accento aguto in su la prima sillaba : percioccha tutte queste cotali possone ricevere le due Gg , come Traggo , Tragge , Tragge , Trag gono , Tragga , Tragga , o Tragghi , Trag ga , Traggano , Traggere. Ma quelle, che non ve l'hanno, non le possono ricevere; come Tralama, Tracte, Trarre, Trarrei, Truria, Transst, e simili. Egli è vero, che , cio non ostante , Messer Gino disse Traggendo, e Dante da Majano Traggesse

#### GIUNTA

 $(3_9)$ 

Abbiamo detto, che la terminazione Latina Orio, o Oria può, tras assando in Vulgare, perdere R, quando l'acceuto aguto si riposa sopra l'O, che è avanti alla R. Perlaqualcosa si dice, e bene, Muojo, Muojono, Muoja, Muoja, o Muor, Muoja, Muojano; perciocchè tutte le predette persone hanno Orio, o Oria, in Latino con l'accento aguto sopra O, che è davanti a R; ma non si dice già bene, che la seconda persona dello indicativo sia Muol. che è Muori; ne che la seconda del presente del soggiuntivo sia Mucji, che è Muoi; ne e vero, che si dica Moro, che si dice Muoro; si come apcora si dice Muori e Muore; e quel, che io dico di Muojo, voglio che s'intenda esser detto di Pajo, che ha Pajono, Paja, Paja, o Pai, Paja, Pajano: facendos) quella medesima ragione di Ario, e di Ario, che si è fatto di Orio e di Cria: Si truovano nondimeno appresso, i Poeti Muora; e Para, voci del soggiuntivo; ma la prima più spesso, che la seconda.

(40

Di sopta si ragiono generalmente, quando questa persona perde le consonanti; e qui si ragiona, quando, conservando le consonanti, perde lo I vocale. Il che pero non avviene, se non in tre verbi; cine in Pari, Vicni, Tiem, i quali, seguendo" consonanti', possono lasciare I; cosi dicendosi , Par , Vien , Tien: La qual cosa ha luogo ne composti ancora, come Sostien per Sostieni, Ora 'l' esemplo, che adduce, il Bembo delle novelle del Boccarcio: Haiti tu sentito stamune cosa niuna? non istà così, ne credo, che potosse stare ne quanto à grammatica , ne quanto a sentimento. Perciocche non Hain si dovrebbe dire, ma Hati; ne Sentito, ma Sentita; ne Stamane, ma Stanotte; perche così è scritto, e dee ancora essere: Hai tu sentita stanotte cosa niuna? Appresso in questo luogo commette due errori il Bembe; I uno presupponendo, che Ta nel Petrarca sia posto per seconda persona dello 'ndicativo , presente ; e nondimeno è comandativo:

Dir parea to di me quel, che tu puoi;

l'altro credendo, che il potere tralaciare I finale in Oi, o in M. segueudo cononante in verso, sia privilegio di questa persona II, che è cosa usitata in unite le voci, e de verbi, e de nomi, e delle altre parti del parlare.

## GIUNTA

# (+1).

De verbi passionati in questa terra persona, tra quali ne sono di tutte e quattre le maniere, noi possiamo far tre schiere secondoche le passioni procedone in questa terra persona per tre vie cide o per mutamento, o per levamento, o per aggiugnimento. E, parlaudo prima della via del mutamento, dico che si pissionano Debbe, Ricepe, Coglie, e Toglie; mutandosi la consorrante ; o le consonanti verbali Bb, e P in K, e Gl in Is Adunque di Debbe, che e usato in verso, e si truova in prosa ancora appresso il Volgarizzator di Pietro Crescenzo, sper lo predetto matamento è riuscito Deve, usato in verso; e di Ricepe usato da Dante in rima , è riascito Riceva, usato da tutti per tutto; e di Coglie, e di Toglie, si e fatto Cole, 3,2

e Tole, usato da Dante, il quale in una sua canzone disse:

Già non s'induce ad ira per parole, Ma quelle sole ricole, che son buone;

e in un' altra:

Lo qual non dà a lui, ne tel virtute,

Ne mi si dica, che Tol in questo luogo sia fatto tale di Tolle, e non di Tole; perciocchè non si può comportare il levamento di Le in Tolle in niun modo , sì come non si comporta in Volle, ma ben si comporta il levamento di E in Tole si come si comporta in Vuole, e negli altri, de quali si parlerà, seguendo voce comin-; ciante da consonante. Appresso e da sapere, che si passionano molti verbi in questa persona per via di levamento in tre guise . o rimovendosene la consonante, o le consonanti verbali usate, e non usate; ovvero . la sillaba finale usata, e non usata; ovvero la vocale finale. Adunque, per levamento della consonante o consonanti verbali nsate in Raggia, in Appoggia, in Tragge, in Debbe, in Beve, usuto da Dante in verso, in Sape similmente usato da Dante in verso, in Este usato da Dante nel sue Paradiso così :

Che soffera congiunto sunt ed este;

e da Messer Guido Giudice, che disse in una canzone:

Bene este affanno dilettoso amaro;

Quando este in errore;

e in Face usato da tutti in verso, e in Vade usato in verso, si è detto Raja, e Appoja usato da Dante in rima, e Trae, e Dee, e Bee, e Sae, ed Ee, usato da Dante in rima, dicudo nello inferno:

Ne concio, che di sopra il mar rosso ec.

La disposizion, che a vedere ee.;

e Hae, e Fae, e Vae. Ma per levamento della consonante, o consonanti verbali non usate si è detto Soppleja usato da Dante da Majano, dovendosi dire Soppleggia: e, si è detto Stae, e Dae, dovendosi dire Stage, e Dage. Ora per lo levamento della sillaba finale usata in Sope, in Este, in Have, in Face, in Vade, in Puote, in Vede, e in Siede, è restato Sa, E, Ha, Fa, Va, Può, e Vò usato da Dante in quel verso.

Ch' ogni persona, che la ve, s' inchina;

e Sie pure usato da Dante in quel verso del suo Inferno.

Cost come ella sie tra il piano, e'l monte; Tra tirannia si vive, e stato franco;

avvegnache altri potesse dire, che sieno due voci, cioè Si è, ma con assai minor vaghezza; ne dee parer maraviglia, che in queste due voci Vede, e Siede si levi De avanti E; poiche in Diede preterito si può fare il simigliante, e dicesi Die; e medesimamente in questi nomi Fedo, Piede, Mercede , potendosi dire Fe, Pie, Merce. Per levamento della vocale finale, cioè della E, che ha luogo solamente ne verbi della seconda, terza, e quarta maniera, e in quelli verbi, che hanno in questa voce L. o N, o R simplice per consonante verbale, si può dire, per chi vuole, seguendo voce cominciante da consonante, in luogo di Vuole, di Suole, di Duole, di Vale, di Cale; di Tole . di Cole colligit: Vuol, Suol, Duol, Val, Cal, Tol, e Col, usato da Dante in quel verso dello 'nferno :

Infino al pozzo, che i tronca, e raccogli;

ennciossiticosache Raccogli sia voce composta di Raccoi, e di Gli vicenome. Ora io non so certo, che si possa dire in luego di Cole, Colit, Col; e in luego di Sale, Sal. Ma appresso, per lo sopraddetto levamento, in iscambio di Viene, di Tiene, di Rimane, di Pone, si può dir Vien,

Tien , Riman , Pon ; e perche la consonante N in Pon accompagnantesi con voce disaccentata si può tramutare in L, si come appare in Iscusilla appresso il Petrarca., in lungo d'Iscusinla; è avvenuto. che appresso gli Scrittori antichi si truova Ripogli, in iscambio di Ripongli. Ultimamente, per questo levamento medesimo . si può dire , in lucgo di Pare, di Muore, di Fiere : Par , Muor', e Fier ; contattoche jo non creda potersi dire in iscambio di Pere : Per. Ora favellando della terza, e ultima via, che dicemmo essere aggiugnimento, per la quale si passionano i verbi in questa persona, dico, che a certi .. si aggiugne Ne, e ad alcuno Ve, e ad altri E vocale, la quale si può nominare giunta, quantunque sia, naturale per la ragione, the si assegnera. Prima dunque si aggiugne Ne a quelle voci di questa persona di una sillaba, che finiscono in vocale, come sono Fa, Può, e non per maggier significazione alcuna, ma solamente per dar riposo quasi naturale alla voce; io dico per dar riposo alla voce, e non per dar modo più agevole alla rima, come altrove con alcun dubbio si crede il Bembo. La qual sillaba Ne si aggiogue ancora ad alcune terze voci del numero del meno di certi preteriti, come si dirà; e ad altre voci del parlare di una sillaba finienti in vocale, le quali sieno accentate, come sono Me, e Te, dicendosi Mene, e Tene; e ad alcuna, che non sia acceatata, come è O congiugnimento divisivo
preso da Aut Latino, mutato Au in O,
e gittato T; o vero da, cioò O Ehreo,
la qual è sostenuto, dall' socento di qualunque parte del parlare a cui si appressa;
dicendosi dapprima per la sopraddetta ragione: One: il che si conserva ancora oggidi per lo più nelle bocche de nostri più
attempati cittadini; e, poi lasciato O si è
ritenuto No, e usato in lnogo di O, nonsolamente appresso i Poeti Toscani, non
ne traendo il Petrarca, che disse:

Onde quanto di lei parlai, ne scrissi;

Se gli occhi suoi ti fur dolci, ne cari;

ma ancora appresso gli Autori Franceschi più avicchi, e similmente appresso i Provenzali per tutto. Vero è, che i Provenzali, tramutata E in I, non dicono Ne, ma Ne. Adunque di Fa con la giunta di Ne si dice Faher, sì come disse Dante in una canzone.

Vaga di se medesma andar mi fane;

e di Può, Puone, si come disse il medesimo Dante in un'altra:

Che se belta fra mali
Vogliamo anneverar creder si pone;

e nello nferno suo:

A Dio, a se, e al prossimo si pono Far forza;

e di Va, Vane, si come pur disse il medesimo Dante nel suo Purgatorio:

Che a farsi quelle perle vene vane,

e di E, Ene, si come disse Guitton d'A-rezzo:

Per tutto ciò agguagliare Non poria mai lo bene, che per voi fatto m'ene.

Appresso si aggiugne, Ve sillaba di miuna significazione soinente ad E vooci, forse per quella medesuna cagionie, che abbiamo detto; che si aggiugne No ad essa, e alle altre soprascritte, per esemplo di Dante, che disse in un sonetto:

Dite, che amare, e non essere amato, Eve lo duol, che più d'amore duole; e di Dante da Majano, che disse:

Non eve in grado, a cui aggio servito.

La qual sillaba Ve di niuna significazione si aggiugne dagli Antichi a questi due vicenumi Me, e Te; si come abbiamo detto, che si aggiugne No; dicendo Dante da Majano: 518

Ahi meve lasso, che in cantar m'avvenne, Ciò divisar;

Ahi meve lasso la consideranza
Mi mostra;

e Ser Cione Ballione:

Se Donna sece teve donagione.

Ora io dissi, che questa sillaba Ve si aggiugneva solamente ad E; perciocche io non credo, che si aggiunga ad Ha, perchè si dica Have appresso i Poeti, si come crede il Bembo; essendo Ve sillaba naturale, e per dir così derrata naturale in Have, detta da Hubet Latino; si come si dice Deve, e Beve, di Debet, e di Bibit, e non accidentale, e non giunta accidentale: launde non faceva mesticie ad andare a Napoli a prenderla, Ultimamente si può dire, che si aggiunga la vocale E, non levandosi a quelle voci, che dicemmo potersi levare; quando di necessità pare, che si dovesse levare. Le voci sono le già soprascritte Fuol, Suol, Duol, Val, Cal, Tol, Col, Vien, Tien, Pon, Riman, Par, Muor, Chier, Fier: e par che di necessità si debba loro levare, quando alcuna di loro si accompagna, con voce disaccentata; conoiossiacosachè nel comporre due voci insieme, che sieno sostenute dall'acutezza di uno accento solo, si convenga gittar via ciò, che si può gittare, quando sono scompagnate nel corso del parlare.

Perchè, come dico, si può dire, che E si aggiunga a Duol appresso Dante, là dove dice in una canzone:

Duolesi l'una con parole molte;

e a Convien pure appresso il predetto Dame, che dice in un'altra canzone;

Convenesi, che io dica;

Convenemi chiamar la mia nemica;

e a Fier ancora appresso Dante, che pure disse in altra canzone:

Feremi il cnor sempre la tua luce;

convenendosi dire, Duolmi, Convenmi, e

#### GIUNT

#### (+-

Si potevano aggiugnere Cola, Cinghia, e Adhinggia, voci tutte usate da Danne; e Cola, e Cinge, e Adhingge, che si leggono parimente in questa voce; uè sono di un verbo medesimo, ma di due; e

l'une sono della prima maniera, e le altre. della terza. E poichè il Bembo riceve la diversa significazione, si potevano aggiugnere alcuni, non pure della prima, e della quarta, e della prima, e della terza; má ancora della prima, e della seconda. come Sala, e Sale: Cala, e Cale: e Para, e Pare. Ora il Bembo afferma, che Fallare in sentimento di Peccare, e di Errare non si è mai posto; e nondimeno . dal Boccaccio nelle novelle è stato posto. Il burn uomo rispose, che a lui parrebbe, che colui, che morto sosse, si dovesse chetamente riportare a casa sua, e quivi lasciarlo, senza ulcuna malavoglienza alla donna portarne; la quale fallato non gli parea, che avesse. E similmente si truova nelle novelle antiche: Quando lo Re Currado fallava, li maestri, che li eran dati a guardia, nol battevano. E oltracció par, che egli affermi . che Fallo significhi Errore, Inganno, e Pecca; e che venga da Fullire: ma a me pare, che significhi Mancanza ancora; dicendo il Boccaccio: Che, senza fallo, andrebbe a cenare con lui; e che venga da Fallare, e non da Fullire; come Acquisto, Apparecchio, e simili vengono da Acquistare, da Apparecchiare, e da verbi della prima maniera, e non della quarta. Ma per parlar più propriamente, che non fa il Bembo, di questi due verbi Fallire, e Fallare, dico, che sempre significano Mancare, e si usano di cose, e di persona, comes Vita più dolorosa, che morte non ci falla: E pur ciascuno arriva, là dove io il mando, che pure un non falle ; Nè mai falliva, che alle laude, che cantavano i Secolari. esso non fosse: E di poco fallè, che egli quella una non fece tavola. Vero è, che, perciocchè le persone, le quali mancano al dovere, o a quello, che intendono di fare o per iscienza, o per ignoranza commettono o peccato, o errore; si è creduto, che Fallire, o Fallare significhino ancora Peccare, o Errare. Laonde ancora, quando sono posti in significato così fatto, è da sottintendere, Al dovere, come in questi esempli: E che per prigione de Monaci. che fallissero, era stata fitta: Chi tratta altrui, secondochè egli è trattato, forse non faila soperchio. Ed è da por mente, che Fallire può reggere il quarto caso della cosa, nella quale si manca alla Lati-

Risposi nel Signor, che mai fallito Nan ha promessa, a chi si fida in lui.

Il che non credo, che faccia Fallare, che suole richiedere la proposizione In, in luogo del quarto caso: E di queste cose dette fu, che in alcuna non falli: Ne in altra cosa conosco me aver fallato: Se in ciò fullassi, colpa di Amore, e non difetto di arte.

Bemba Vol. XI.

#### GIUNTA

### (43)

Abbiamo già detto il parer nostro intorno a' verbi, che avendo N, o L naturale ricevono G accidentale in alquante voci. Ora qui è da trattare de verbi, che hanno N, e G naturale insieme, o L, e G naturale insieme; ciò è da vedere e in quali voci si antiponga N, o L a G, e in quali si possa posporre. Ed è da per mente, che i verbi, de quali siamo per parlare, sono tutti della terza maniera; perciocchè i verbi delle altre maniere pon tramutano N. o L dal luogo, ove sono stati allogati nella prima voce dello 'ndicativo. Adunque, brevemente e universalmente parlando, dico, che N si antepone a G in tutte le voci indifferentemente : e non si può posporre, se non in quelle, dove truova I, o E seguente. Laonde diremo Giungo, Giungono, Giunga: Giunga, o Gunghi: Giunga, Giungano, e non mai altramente; ancorache Dante da Majano dicesse in un suo verso per secondar la rima :

Che temo il tempo in ciò sol non m'affragna

E diremo Giungi, e Giugni: Giunge, e Giugne: Giungiamo, e Giugniamo: Giungete, e Giugnete con le rimanenti simiglianti. Ma, perciocchè i verbi di questa qualità non sono innumerabili, non sarà per avventura male, nè malagevole, che qui si raccontino, e sono questi, quanto ora mi ricorda : Giungo , Ungo , Pungo , Mungo, Stringo , Pingo , Tingo , Fingo , Spingo, Cingo, Spengo, Piango, Frango, e i composti da questi, come Dipingo, Attingo , Infingo , e simili. Ma dall'altra parte G si antipone a L in tutte le voci indifferentemente; e si può solamente posporre, dove truova Io, o la seguenti, e l'accento aguto avanti alle consonanti predette. Perche diremo Sciolgo, e Scioglio: Sciolgono, e Sciogliono: Sciolga, e Scioglia : Sciòlga, o Sciòlghi, e Sciòglia, o Sciogli: Sciolga, e Scioglia: Sciolgano, e Sciogliano; e diremo solamente Sciogli, Scioglie, Sciogliamo, Sciogliete, e le rimanenti. Ma della schiera di questi verbi, che sono però pochi, cioè Sciolgo, Colgo, Tolgo, Scielgo, Divelgo, le cui voci seno adoperate dal Volgarizzator di Pietro Crescenzo, e Volgo, è da trarre fuori Volgo, che non seguita la regola degli altri, e mai non antipone G a L, non per altro rispetto, al parer mio, se non per non abbattersi nelle voci stesse del verbe Voglio.

# GIUNTA

(44)

Non è vero, che la predetta voce esca di regola, ma hacci un verbo Sofferare nou usato, onde nasce questa voce terza Soffera usata da molti, e tra gli altri da Dante, che disse:

Che soffera congiunto sunt, et este;

e dal Boccaccio: Poiche a me non soffera. il cuore di dare me stessa la morte, dallami tu; e la prima del soggiuntivo Sofferi , Borcaccio: Già Dio non voglia, che così caro Giovane, e cotanto da me amato, e mio marito, io sofferi, che a guisa, ec. Anzi per avventura non pur queste due voci, ma la prima, e la seconda del meno del presente sono della prima mamiera. Perciocche non si truova verbo alcuno. che abbia l'accentó aguto su la terza sillaha, che non sia della prima maniera. Perche è di necessità, che Offero, e Profe fero, e Soffero sieno della prima, e similmente tutte le voci, che hanno l'accento su la predetta sillaba. Laonde si truova p Offerano, per voce terza del numero del più del presente indicativo appo il volgarizzator di Guido Giudice; e Proffera appresso Dante da Majauo, per terza voce del singulare presente indicativo.

#### GIUNTA

# (45)

Appare per le cose dette qui addietro, che la seconda voce del numero del più non è sempre semplice; perciocche e Stringete, e Strignete si può dire; e gli altri simiglianti hanno doppia questa voce. Nè sempre è regolata, che, se Sciolgo dà Scingliete, Volgo non dà Vogliete, ma Volgete; ancorche non si abbatti nella stessa voce di Voglio, che dà Volete. E se Tesso dà Tessete, Posso non da Possete, ma Potete. E se Beo da Bevete, Deo non da Devete, ma Dovete. E se Luco da Lucete , Dico non dà Dicete , ma Dite. Ora era da fare a sapere, che questa seconda persona è presa dalla seconda delle maniere Latine, essendo ridotta quella della terza alla forma della seconda così: Amatis, Amate: Valetis . Valete: Legitis; quasi dicesse Legetis , Leggete : Sentitis , Sentite. E sappiasi, che non ha gran tempo, che i finissimi Parlatori della lingua

corteggiana di Roma solevano riducere le voci di questa persona de verbi della sconda, e terza maniera alla norma de verbi della quarto; dicerdo non altramente, che si dice Udice, Leggite, Valte. Il quale uso fu peravventura riconosciuto ancora dagli antichi Toscani; poichè leggiamo in un sonetto di Guido Cavalcante:

Dhe Spirti miei quando voi mi vedite;

e in un altro di Guitton d'Arezzo:

Voi c'havite d' Angel la figura;

ed ebbe, senza dubbio, etigine in Lombardia, dove oggidi più che mai, ha vigore, lasciandone nondimeno l'ultima sillaba Te; conciossiecosachè i Lombardi dicano Valt, Leggi, sì come Udi; non potendo per la rozzezza de labbri, e della lingua loro dar finimento compiuto a queste voci, e dire, come dicevano i Cortegiuni moderni, e i Toscani autichi Valite, Leggite, Udite: ancorchè Guittone d'Arezzo usasse altresi Avi in un suo sonetto alla Lombarda, diceudo:

Poichè il meo cuore avi in vostro tenore.

Ora questa seconda voce del numero del prù seguita nella maniera, che dicemmo, le vestigia Latine; se non che muta E in O in Dovete, Debetis; e in quelle altre voci di questo verbo, delle quali poi si parlerà; e si trac la sillaba Ge in Fate, e in Dite; dovendosì, compiendo queste due voci, dire Facete, e Dicete; si come non ischifo di dire Dante Facete in un souetto:

E umilmente la facete accorta;

e Dicete nel suo Paradiso:

Su sono specchi, voi dicete troni;

e in Dicete su seguito da Dante da Majano, che disse:

Come dicete dolce donnà mia;

e si ode l'una, e l'altra di queste voci a questi tempi ne parlari de Corteggiani di Roma, e molto più de Romani Romaneschi. E qui si lascia ancora di dire, come Sono faccia Sete: e Pozso, Potete e Vado, o Po manchi di questa voce, e di molte altre: e come Sto, State: e Do, Date; e contuttoche presi dal Latino Statis, Datis, abbiano nondimeno difetto di una sillaba, per ciò che sene parla altrove.

### GIUNTA.

# (46)

La terza persona del numero del più vulgare del modo indicativo presente si forma dalla terza del più Lativo, gittato T finale, e preso O in suo luogo, e mutato U, dove lo truova avanti N, in O, come Amant , Amano : Legunt, Leggono. Ma, così come nella secenda persona del numero del più, i verbi della terza maniera Latina nel passere in vulgare si riduceno alla seconda; così dall' altra parte que' della seconda Latina si riducono alla terza in questa terza persona nel passare in vulgare, con questa condizione, che gittano, o conservano la E trasmutata nello 1, secondochè si gitta, o si conserva nella prima persona singolare. Perchè, se si dirà Doglio, si dirà ancora Dogliono; e se si dirà Dolgo, si dirà ancora Dolgono. Adunque dico, che regolatamente, e per lo più in queste terze voci della seconda, e terza, e quarta maniera de' verhi si truova registrata ogni prima voce del verbo intera con la consonante, o le consonanti verbali, e con le vocali, e con l'accepto nel sno luogo; intantochè si potrebbe affermare, che delle prime voci di queste maniere con la giunta del No si formano tutte queste terze voci. Laonde si dice Vaglio, Vagliono: Leggo, Leggono: Odo, Odono: e Doglio, Dogliono: e Dolgo, Dolgono: Deo , Deono : Beo , Beono : Muojo, Muojono: Pajo , Pajono : So, Sono. lo dissi , che regolarmente, e per lo più vi si truova registrata ogni prima voce; perciocchè sono alcune consenanti di alcune prime voci di certi verbi, che non possono essere registrate in queste terze; e sono queste di queste voci, Deggio, Creggio, Feg. gio , Haggio , Sono , Muoro , Pero : conciossiecesache non si dica ne Deggiono, nè Creggiono, nè Feggiono, nè Haggiono, ne Sonono, ne Muorono, ne Perono. È appresso alcuno ordine di consonanti, ricevuto nelle prime voci de'verbi, è rifiutato in queste; cioè si riceve nelle prime voci de'verbi, che hanno G accidentale , e N naturale da Pongo in fuori , l' ordine doppio delle consonanti, antiponendo G a N, o posponendogliele, secondochè più piace ad altrui, e dicendosi : Vegno, Vengo: Tegno, Tengo: Rimagno , Rimango. Ma in queste terze voci si rifiuta quell' ordine, che antipone G. a N, e si ritiene solamente quello altro, che gliele pospone; e si dice Vengono. Tengono, Rimangono, si come ancora è stato detto: avvegnachè pure in alcuni libri si truovi scritto Vegnono , e Avvegnono, di che già si è fatta menzione. Similmente le prime voci di alcuni verbi han-

no alcune vocali, che non possono essere ricevate in queste terze, e sono queste, Seggio, Leggio, Veo, Creo, o Crio, Hajo, o Ho, Vo, di Volo, Vo, di Vado, So di Saccio, Fo, Sto, Do, e Habbo, e Vado, e Faccio; perciocchè non si dice Seggiono, nè Leggiono, nè Veono, nè Creono, o Criono, ne Hajono, o Hono, nè Vono, ne Sono, nè Fono, nè Stono, ne Dono , ne Habbeno, ne Vadono, ne Sacciono, ne Facciono E seno alcuni verbi, le cui prime voci possono ritenere, e rifiutare la vocale O finale nelle terre voci, quando vi si registrano; e sono queste, Lebbo, e Posso: conciossierosache si possa dire e Debbono, e Denno, e Possono , e Ponno; ritenendo, o rifiutando, come dico, la vocale O finale, ma con mutamento nondin eno delle conseranti Bb in N, in Delbo, e parmente delle consenanti Ss in N, in Posso Il qual mutamento si usa ancera in queste terze voci di alcuni verbi, n utandesi le cersonanti apparenti; e di alenni altri, mutandosi le consonanti nascose. Ora si muta la consonante apparente D in N in Vado, e si dice Vanno; quantunque Dante dicesse in rima nel suo Paradiso Vonno.

Quegli altri amori, che intorno li vonno, Si chiaman troni;

con forma più tosto Francesca, che To-

scana : scriveudosi francescamente Vont. e profferendosi Von per Vanno; si come ancera si scrive Ont, e si proffera On, per Hanno. Si mutano le consonanti apparenti Co in N, in Saccio, e Faccio, e si dice Sanno, e Fanno: e si mutano le consonauti apparenti Bb in N. in Habbo. e si dice Hanno. Ma si muta la consenante nascosa G in N in Sto, e Do; e sidice Stanno, e Danno, riuscendo tali di Scagono, e di Dagono non usati, quasi Stago, e Dago fossero le prime voci intere; la consonante delle quali, poiche non si usano ne' libri Toscani, nomine consenante pascosa. Ne ei lasciamo dare ad intendere, che vengano da Stant, e da Dant Latini ; perciocehè sarebbono riusciti non Stanno, e Danno, ma Stano, e Dano; si come di Sunt è rinscito Sono, e non Sonno. Ancora si truova l'accento agute in questa terza voce Enne in altro luogo, che non è in So prima voce di questo verbo; perciocche essen do Esso voce intera, e prima di questo verbo, quantunque uen usata, si forma con la giunta No questa terza, cioè Essone, medesimamente non usala; ma mutate le consonanti Ss in N, e rifiutata la vocale O finale, riesce Enno. Ultimamente la giunta No si può rifiutare in questa terza voce Sono, e dirsi So, come disse Dante in una sua canzone:

E altri son, che per esser ridenti, D' intendimenti Correnti vogliono esser giudicati Da que', che so ingannati.

Il che è privilegio speciale di questa voce in questo verbo; perciocchè quantunque si possa rifiutare la giunta No in queste voci di alcuni altri verbi; non si rifiuta nondimeno in niuna dopo la vecale, sì come si vedrà là dove si parlerà di questo rifiutamento. Ma per compiuto insegnamento di queste voci ci dobbiamo ricordare quello, che fu detto di sopra; che si trueva Offerano, si come voce della prima maniera appo il volgarizzatore di Guido Giudice: e oltracció dobbiamo sapere, di queste terze voci, che abbiamo detto non comportare interamente in se le prime, alcune convenire alla prosa, e al verso, e alcune al verso, o alla rima. Convengono alla prosa, e al verso Vengono , Tengono , Rimangono , Vanno , Danno , Stanno , Fanno , Hanno , Sanno , Sono. Convengono al verso Ponno, Denno, Enno, usate da Dante; e So similmente usato da Dante ; e conviene alla rima Vonno , pure usato da Dante, come è stato detto.

#### GIUNTA.

## (47)

Si disputava, qual voce fosse più Toscana tra Saglio, o Salgo; ed essendosi conchiuso, che più Toscana è Salgo, quasi come si avesse da richiamar la sentenza già data indietro, o almeno in dubbio; si soggiugne, che Sagliendo è più Toscano, che Satendo; e Sagliente, che Salente: ne pare, che si consideri, che in Salendo, o in Salente non è G in modo alcuno, non che pospesto a L. Ora io non so, qual forma sia più Toscana tra queste due: ma so bene, che que' Verbi della seconda, o della terza, o della quarta maniera, i quali hanno L, o N consonanti naturali, e prendono G accidentale nelia prima voce, formano, o possono formare il Gerundio doppio, cioè o con la L. o con la N sola; come Salendo, Valendo . Dolendo, Volendo, Solendo, Catendo, Vencudo, Tenendo, Rimanendo, Ponendo; riducendosi le voci Laune della quarta alla forma delle voci della seconda, e terza maniera; o con Gl, aggiugnendovi I. o con Gn: come Sagliendo, Vagliendo, Dogliendo, Vogliendo, Sogliendo, Cagliendo, Ve-

gnendo, Tegnendo, Rimagnendo, Pognendo : riducendosi dall' altra parte le voci della seconda, e della terza maniera Latine alla forma di quelle della quarta, nelle quali, per vigore delle vocali le dopo L, o N, riesce nel passare in Vulgare Gl, o Gn. Sicchè di Saliendo si dice vulgarmente, e propriamente Sagliendo, e di Veniendo, Vegnendo. Fgli è vero, che ora non mi torna a mente di aver letto nè Vagliendo, nè Cagliendo, ne Sogliendo. Similmente so, che di Saliens , e di Veniens Latine voci, per la predetta ragione, si dee dire, e si dice propriamente Sagliente, e Vegnente; e a questa similitudine Vogliente in composizione: come Benvogliente, e Malvogliente, quasi in Latino si dicesse Vogliens, come Saliens: e Tegnente, usato dal Volgarizzator di Pietro Crescenzio; pur quasi in Latino si dicesse Teniens, come Veniens. l quali partefici Sagliente, e Vegnente. riducendosi alla forma delle voci della seconda, e terza maniera, si dicono, per chi vuole, Salente, e Venente; anzi si dice sempre Convenente, e non mai Convegnente : si come ancora Convenendo , e nou mai Conveynendo. Ma perchè questo non è il luogo da parlare della formazione de Garundi, o de Partefici presenti, altro non diciamo.

#### GIUNTA.

### (48)

Interno a questo verbo Debbo sono da vedere tre cose ; quando tramuta , o non tramuta E in O; quando tramuta, o non tramuta B in V; quando si dilegua, o non si dilegua, B o V. Ora tramuta E in O, quando l'accento si leva della prima sillaba: e non si tramuta, quando non si leva, come Dobbiamo, Dovete Dovera, Dovevi ec.: Doviò, Dovrai ec.: Dobbiamo . Debbiate : Dovessi , Dovessi ec. : Dovrei . Dovresti ec : Dovria . ec. : Dovere. Dovuto , Dovendo , Dobbiendo. E dall' altra parte Deo , Debho , Dei , Dee , o Deve, o Debbe, Debbono, o Deono, o Denno , Debba , Debba , o Debbi , Debba , Dibbano. Non trainuta B in V. quando seguita, o dovrebbe seguitare Io, o la, o Ie. Perche si dice Debbo, Debbono, o Denno, Dobbiamo, Debba, Debba, o Debbi , Debba , Dobbiano , Dobbiate , Debbano, Dobbiendo- Ma nel rimanente del verbo tramuta B in V; perciocche non seguita, ne dee seguitare lo, o la, o le. Perchè Debbe, che è usato dal Petrarca in rima, non è detto molto regolatamente. Si dilegua B, o V solamente nelle vo-

ci dello 'ndicativo , dove ha l' accento avanti a B. o a V: come Deo , Deono , Dei, Dee; ma con gran differenza, perciocchè B si lascia di volontà, e V di necessità: dicendosi, per chi vuole, Debbo, e Debbono, o Denno; ma non già Devi, o Deve. se non in verso : se però è vero, che Deo, e Deono vengano di Debbo, e di Debbono. Il che io non credo già esser vero, ma vengono di Deggio, e di Deggiono, senza dubbio, sottratti i due Gg. e lo 1. Deo nondimeno non avrebbe oggi luogo nelle nostre scritture per la disusanza sua. Nè vero è, che si dica De', in iscambio di Dec; ancorache si truovi scritto in verso meno con la E ultima alcuna volta: sì come tuttavia si truova scritto I, e Mi per Io, e Mio, per ristringimento; di che abbiamo parlato altrove. E meno è vero, che si dica De' in iscambio di Dei; perchè si dica Demi; conciossiecosachè lo I congiunto con le voci disaccentate, quando le va avanti vocale, sempre si d legui ; come Amalo, per Amalo: Amerelo, per Amereilo, come è manifesto.

### GIUNTA.

### (49)

Pare essere contra ragione, che queste voci Hanno, Danno, Fanno, Stanno, Vanno, Sanno, Ponno, Enno, e Denno si possano accorciare nel corso del parlare, seguente consonante, o pure congiugnendosi con voce disaccentata: perciocchè, come abbiamo detto, sono riuscite per cacciamento di vocali, e per mutamento di consonanti. Ora chiara cosa è, che, se esse voci fossero intere, e nella prima sua forma, non potrebbono perdere se non O finale, cosi, Habbon, Dagon, Faccion, Stagon, Vadon, Saccion, Posson, Esson . Debbon. Adunque scemate, e tramutate non deono poter perdere No, acciocchè non si aggiunga perdita a perdita; e specialmente veggendo, che i nomi di simili finimenti Anno, Inganno, Danno, Tiranno, Senno, Cenno, non possono far simile perdita. Ma non pertanto, per essere voci de' verbi, che cadono molto spesso, e peravventura più degli altri, in su la Lingua de parlanti, si sono ristrette, e tramutate fuori della usauza degli altri, e medesimamente alcune di loro si sono ac-Bembo Vol. XI.

corciate fuori di ragione appresso i poeti; non ischifando di dire Dante ed En, e Den: e il Petrarca medesimo Dan, Fan, Han; che appresso il Boccaccio in prosa non credo, che veramente sene truovi esemplo di alcuna; quantunque in alcun testo stampato delle sue novelle si legga : Poscia coloro, che in ciò alle loro parole dan sede; e: Ti credo recar novelle che sommamente ti saran care: dovendosi leggere, Danno, e Saranno, come dimostrano i testi scritti a mano. Qui il luogo richiede, che si ragioni in generale della perdita dell' O solo, o vero della perdita dell' O insieme con alcuna, o con alcune lettere ne' verbi ; poichè si è fatta menzione non pure dell' O, ma della No ancora in apparenza, e in effetto della Ono perdentisi. Prima adunque O finale, quantunque non si perda nella prima persona del meno in piuno verbo; si può nondimeno perdere in Sono, e dire Son nel corso del parlare, seguendo consonante, o congiunta con voce disaccentata; e ancora poi perdere N, e dire So, seguendo, o non seguendo consonante nel corso del parlare. Onde si dee conchiudere, che No in Sono non è naturale, ma accidentale; altrimenti non si potrebbe perdere, e specialmente facendo Possum, Posso, e non Possono. E si truova Sospir, in luogo di Sospiro appo Facio Uberto, che vie più che arditamente disse in una

Ch' ogni dolor sospir, che al cuor s'aduna.

Appresso, perciocche tutte le prime persone del numero del più si riducono a quattro sole; in due sole non si truova perdita di O, e in due sole si può trovar perdita di O. Non si truova perdita di O nel preterito dello 'ndicativo Amanmo. Valemmo, Leggemmo, Sentimmo; sotto la qual voce si comprende, secondochè apparirà, quella del soggiuntivo Ameremmo, Varremmo, Leggereinmo, Sentiremmo. Ne parimente si truova perdita di O nella voce del soggiuntivo Amassimo, Valessimo, Leggessimo, Sentissimo. Ora si può trovare perdita di O, seguendo consonante, nel presente Anian, Vagliam, Leggiam, Sentiam: la qual voccè una medesima nello 'udicativo, nel comandativo, e nel soggiuntivo; sotto la quale si comprende ancora quella, che è reputata futura , Amerem , Farrem , Leggerem, Sentirem; ma è nondimeno una medesima. come mostreremo. E si può medesimamente trovar perdita di O nello 'mperfetto dello 'adicativo, Anwan, Val wain, Leggiavam, Sentavam; souo la quale si comprende quella del soggiuntivo; benchè poche volte si usi, e in pochi verbi Fariam;

perciocchè con regione si dichiarerà essere una stessa. Ultimamente tutte le terze persone possono perdere O, come Aman, Vaglion, Leggon, Senton, Amavan, Leggevan, Valevan; Sentivan; sotto la qual voce si comprende quella del soggiuntivo Amerian , Varrian , Leggerian , Sentirian , Amaron . Valser , Valson , Lesser , Les. son, Sentiron; setto la quale si comprende quella del soggiuntivo, Amerebber, Amerebbon : Varrebber , Varrebbon : Leggereber, Leggerebbon: Sentirebber. Sentirebbon : Fien o Fian, o Fier, Amin, Vaglian, Leggan, Sentan. Ma poiche nel presente dell'indicativo in verso, come abbiamo detto, alcuni possono perdere No in appareuza , e Ono in effetto Dan . Fan, Han; i futuri parimente in verso potranno fare questa medesima perdita; essendo constituiti dello nfinito del verbo suo, e della terza persona del presente Honno: Ameran, Varran, Leggeran, Sentiran, Hacci nondimeno So terza voce del presente 'ndicativo, che può perdere solamente No in apparenza, e in effetto appresso Dante, come è stato detto. Appresso i preterrir dello 'adicativo possono perdere in apparenza, e in elfetto non pure O, ma No, e Ono, quando R è allato all' accento; ma quando vi è altra consonante, non possono perdere, se non O, Amarono,

Amaron, Amaro, Amar, Valsero, Valser, Valsono, Valson; Diedero, Dieder, Dièdono, Dièdono, Dièrono, Dièros, Dièros, Dièr. Sentirono, Sentiron, Sentiros, Sentirono, Sentiros, Sentiros, Sentiros, Sentiros, Guando Nè allato all'accento, ed è raddoppiato, come è in Diènno, Fenno, Apparinno, Terminònno, per che. No si possa perdere in alcuna di loro; poichè Daute disse, Fensi. E tanto basti aver detto della perdita dell'O solo, o vero accompagnato.

## GIUNTA

# (50)

Primieramente, se vogliamo sapere, quan lo lo V, il quale si sta avanti alla A finale in questa voce, si possa, o non si possa dileguare, dobbiamo sapere che lo V è dileguevole solamente, quando l'accento aguto si sta avanti allo V. Laonde non si può di Amavamo, di Amavate, di Valevamo, di Valevate, di Leggevamo, di Leggevate, di Sentivamo, di Sentivate, dire, Amaamo, Amaate: Valeamo, Valeate: Leggeamo, Leggeate: Sentiamo, Sentiate; non essendo allogato l'accento sopra àvamo , avate : evamo , evate , ivamo , ivate; ma sopra àmaàte. Poi bisogna, che per cotal dileguamento non riesca accostamento di vocali disusato nella lingua, come sarebbe Aa. Il perchè non si dice avende

342 rispetto a simile accostamento, di Amavas Amàa; sì come di Valeva, di Leggeva, di Sentiva, si dice Valea, Leggea, Sentia, nè si dice di Amavano, Amaano, si come si dice di Valevano, di Leggevano, e di Sentivano: Valeano, Leggeano, Sentiano. Perlaqualcosa ancora non si potrebbe postoche l'accento si potesse porre avanti V . di Amavamo , di Amavate, di Valavamo , di Valavate , di Leggiavamo , di Leggiavate, di Sentavamo, di Sentavate , dire , Amaamo , Amaate : Valaamo, Valaate: Leggiaamo, Leggiaate: Sentaamo ; Sentaate. Ultimamente pare, che sia cosa convenevole, che per lo detto dileguamento non si formi voce simile ad un'altra di quello medesimo verbo. come sarebbe, Amai, e Udii, voci non punto dissomiglianti dalla prima del preterito : se di Amavi, e di Udivi si dicesse Amai, e Udii; come di Volgevi, e di Solevi si è detto appo il Petrarca, Volgei, e Solei, e appo Dante Avei, Dovei, Sapei, Facei, di Avevi, di Dovevi, di Sapevi , e di Facevi ; le quali , perchè non si potevano raffrontare con le voci del terito, sono state ricevute; si come non doveva essere ricevuto Potei di Potevi, che non ostante la predetta ragione, ha trovato loogo altresì appresso i predetti poeti. Appresso, se vogliamo sapere, per che cagione si dica ancora nella terza persona del più, Avieno, Morieno, Servieno, e

Contenieno; dobbiamo sapere, che la prima, e la terza persona del meno di questo tempo, e modo della seconda, e terza maniera, per uso provenzale, e italiano, diventa alcuna volta della quarta, e dicesi Avia , Solia , Credia , Potia , Vincia, Vivia; della qual forma non'so perebè il Bembo qui non faccia menzione. Perchè non è da maravigliarsi, se parimente la terza del numero del più della seconda, o della terza maniera in questo modo, e tempo, diventa della quarta; la qual quarta, perciocche in latino soleva avere due terminazioni Audibant, e Audiebant; dalla prima formato si è Udivano, e Udiano; e dalla seconda Udieno, nou cangiata la A nella E, come non bene dice il Bembo; ma cacciato Ba di mezzo: altrimenti come avrebbe l'accento lasciato I, e si sarebbe passato sopra E sustituito in luogo di A? Nè ci dobbiamo dimenticare di dire . che Dante nel Purgatorio tramutò la N in R in rima in questa voce, dicendo:

E più di cento spirti entro sediero,

in luogo di Sedieno. Il che peravventura si potrebbe dire, che avesse seguito il Boucaccio nella Teseida, ponendo Potiersi, in iscambio di Potrenni: Ora non mi ricorda mai di aver letto Avië, Udie, Sentie, in luogo di Avia, o di Avea, di Udia, e di Sentia; ne credo altresi, che il Bembo sene ricordasse ; ma peravventura gli pareva di ricordarsene. Má si come le predette persone della seconda, e della terza maniera diventano della quarta alcuna volta; così dall' altra parte la prima, e la seconda persona del numero del più delle tre maniere, seconda, terza, e quarta, si trovano sempre nelle novelle del Boccaccio essere divenute della prima, riponendo A in luogo di E, o di I , così , Avavamo , Avavate , Credavate, Venavate, e simili: con questa differenza però, che dove la prima maniera ne' verbi aventi C. o G. niuna altra vocale accompagna con A. come Coricavamo, Coricavate: Pregavamo, Pregavate; le altre accompagnano I con A, come Diciavate, Facciavate; e a questa similitudine si direbbe Leggiavamo, Distruggiavate. lo so che nelle novelle del Boccaccio in certo luogo si truova stampato una sola fiata. Alla quale noi venevamo ad invitarvi. Ma, senza dubbio, è errore dello stampatore, non ostante che paja il Bembo voler dire, che questo sia uso degli antichi, che scrissero avanti il Boccaccio, il quale non pervenisse a lui. Ancora è da por mente,

che il Bembo si ricorda di Proffereva, e di Profferiva, voci procedenti da due maniere, e si dimentica di Fallava, e di Falliva; del qual verbo si ricordò nella terza del singolare del presente, e tralascia degli altri; come Appareva, Appariva: Coloriva , Colorava : Dichiariva , Dichiarava: Impauriva, Impaurava: Addolciva, Addolciava: ne doveva tralasciare Stringeva, Strigneva e simili: il quale mutamento di Ng in Gn ha luogo in ciascuna persona, e numero di questo tempo. Senzachè si potevano in questo luogo fare accorte le persone, che oggi si usa in Firenze questa seconda voce Amavi, Valevi, Legge. vi. Sentivi del numero del meno per quella del più, Amavate, Valavate, Leggia vate, Sentavate: si come forse anticamente si faceva. Onde Guittone di Arezzo disse :

Quando mi sovviene,

Che voi m'emani, e ora non m'amate.
Ultimamente, poichè il Bembo aveva fatta
menzione di Fea voce accorciata, e detta
in luogo di Faceva; non doveva dimenticarsi di dire, che la prima voce del numero del più del verbo Essere, che si usa
intera, cioè Eravamo, sì come ancora la
seconda Eravate, si possono usare accorciate, Eramo, Erate nella guisa, che si
usano accorciate quelle del meno, Era,
Eri, Era, e la terza del più Erano, conciossiecossachè Dante nel Purgatorio dicesse:

Forse in tre voli tanto spazio prese: Disfrenata saetta, quanto eramo rimossi;

e'l Boccaccio nell'amore di Troilo, e di Criscida:

Ove erate tra bruti scelerati.

# TRATTATO DE' PRETERITI.

GIUNTA PRIMA.

(51)

### DELLA PRIMA FOCE DEL NUMERO DEL MENO."

La materia de' Preteriti, chechè' si dica il Bembo, o altri, con molte, e inviluppate parole, può farsi manifesta, distintamente raccogliendo la prima voce del numero del meno in sei regole usitate. e quella del più in due; dalle quali dipendono la seconda, e la terza, cice la seconda dalla prima del più, e la terza dalla prima del meno. Adunque la prima persona del numero del meno, se è de verbi della prima maniera finisce in Ai, e se è de verbi della seconda, e della terza, parlando regolarmente, in alcuni verbi finisce in Ei, e in alcuni in Etti, e in altri in Si , e in alcuni altri ritiene il finimento . che al' presente chiameremo Latino: ma

se è de' verbi della quarta, finisce in I. Ed è da sapere, che i preteriti finienti in Ai, in Ei, in Etti, e in I, traportano l'accento della prima persona dello 'udicativo presente nella sillaba seguente; come Amo , Amài : Perdo , Perdei : Ciedo , Credetti: Odo, Udii. E seguitano i predetti fini a lato alla consonante, o alle consonanti verbali ; senonchè si dice allora Iai, e lei; che la seconda voce del più del presente dello 'ndicativo si truova avere la nell' anziultima sillaba, come Ampliate, Ampliai; e le pure in quella medesima sillaba della predetta voce, come Empiete. Empiei. Laonde ancora si comportano quelle medesime mutazioni di vocali, e di consonanti in questa, che in quella; come Suono , Sonate , Sonai : Posso , Potete , Potei : Esco , Uscite, Uscii. Ma i finienti in Si , o i ritenenenti il fine Latino, non mutano luogo a l'accento, come Porgo, Porsi : Piaccio, Piacqui. I quali finimenti tutti nondimeno sono presi dal latino; in alcuni con maggiore, e in alcuni con minore, e in alcuni, senza mutazione. Adunque ognuno si può vedere, come i 'verbi della prima maniera finiscano in Ai; perciocchè si dilegua V, che era tra A, e I latino, dicendosi di Amavi, Amai. Ma que' della seconda, e della terza maniera, che nel preterito finiscono in Ei, cacciato medesimamente lo V , che nel latino era tra la E, o lo I, il quale si è muiato in E nel trapassare in vulgare, e lo I finale, così finiscono; e di Implevi, dicesi Empiei, e di Repetivi, Repetei; e a questa similitudine si formano tutti gl'infrascritti, quasi essi ancora avessero per fine latino Evi , o Ivi , come ha Implevi, o Repetivi: Empiei, Repetei, Battei, Pentei, Perdei, e in verso Perst, Vendei, Godei, Rendei, Potei , Concepei , Tondei , Convertei originantesi da Convertere; che Convertire dà Convertii. Appresso gli altri di questa, medesima seconda, e terza maviera, che finiscone in Etti, hanno trovato così fatto fine, non pure mutato lo I nella E, come si fa nella formazione Ei; ma ancora la D in due Tt, e trasportato l'accento agnto sopra la E; dicendosi di Credidi ," Credetti; e ad esemplo suo così gli altri sottoscritti qui; quasi essi, parimente avessono Idi nel latino. Nè altri si dee maravigliare, che D semplice, vegnendo dal latino in vulgare, nel preterito si cambii in due Tt; poiche i Fiorentini oggi ancora comunemente usano Detti, in luogo di Diedi, Credetti, che per levamento di Ed si disse Cretti, da messer Pietro delle Vigue, Succedetti, Concedetti, Procedetti, Persuadetti, Sedetti, Provedetti alcuna volta, Ricevetti, Temetti, Tacetti alcuna volta, e Seguetti alcuna volta in verso, contuttochè sia della quarta maniera, Resistetti , Dovetti. Ancora i preteriti finienti in Si de' verbi della seconda, e terza maniera,

sono presi dal latino, come appare manifestissimamente, senza mutamento alcuno. in molti di loro; e per averne maggiore, più distinta conoscenza, si deono dividere in due parti principali; l'una delle quali è uguale di consonanti verbali allo'indicativo, e l'altra è disuguale. Quella parte, che è uguale, hi o una consonante sola, o due; se una sola, lo indicativo ha D per consonante verbale; come Divisi, Divido : Risi ; Rido ; Rosi , Rodo : Assisi , Assido ; Chiusi, Chiudo : Rasi , Rado: Chiesi , Chiedo: Uccisi , Uccido: Conquisi , Conquido: Intrisi , Intrido. A questa parte si dee Arrogere, Arrosi; quantunque non abbia D'nello ndicativo, ma G Arrogo. Se ne ha due, lo adicativo ha necessità per consonate C, o compagnia di altra consonante: sempre la C, e la G si dileguano, e sottentra in luogo loro la S, conservandosi le altre consonanti; Vinsi, Vinco, Avvinsi: Torsi, Torco: Afflissi, Affliggo: Strussi , Struggo: Fissi , Figgo: Trassi , Traggo: Ressi, Reggo: Crucifissi, Crucifiggo : Lessi , Leggo : Volsi , Volgo : Alsi , Algo: Colsi , Colgo: Sciolsi , Sciolgo: Tolsi , Tolgo : Calsi , Caglio , se però queste due voci si possono usare, Calsi, Caglio: Valsi, Vaglio: Svelsi, Svelgo: Volsi in verso, Voglio: Salsi in verso, Saglio, che è della quarta maniera: Giunsi, Giungo: Tinsi, Tingo: Cinsi, Cingo: Pinsi.

Pingo: Infinsi, Infingo: Spinsi, Spingo: Piansi, Piango: Punsi, Pungo: Spensi, Spengo: Unsi, Ungo: Munsi, Mungo: Strinsi , Stringo : Estinsi , Estingo : Tersi , Tergo: Dispersi, Dispergo: Sparsi, Spargo: Porsi , Porgo: Summersi , Summergo: Scorsi , Scorgo : Accorsi , Accorgo : Sursi , Surgo. E nondimeno da por mente, che sono sei verbi, i quali hanno i preteriti aventi numero uguale di consonanti allo 'ndicativo, il quale non ha nè C, nè G per verbale consonante, e nondimeno finiscono in Si nel preterito; e sono, questi, Arsi, Ardo: Morsi, Mordo: Assolsi, Assolvo: Sversi, Scerno: Corsi, Corro: Svelsi, Svello: ancorachè si truovi Svelgo. Ancora è da por mente, che ci sono tre altri preteriti Apersi, Offersi, Parsi, i quali sono da annoverare tra' regolati soprascritti; perciocche hanno i ·loro indicativi , non già usitati, Apergo, Offergo, Pargo, e sono verbi della terza maniera. Il che non dee parer molto nuovo a chi ha uditi i Viniziani dire Avergi e Avergere in luogo di Apri e di Aprire. Da' quali si tirano medesimamente i composti Copersi, Ricopersi, Discopersi, Proffersi, Soffersi, Apparsi, Disparsi, Comparsi. Ancorache abbiamo Apro, Offerisco. Paro o Pajo, i quali hanno, come verbi della seconda e della quarta maniera, i suoi preteriti Aprii, Offerii, Parvi, Coprii, Ricoprii, Discoprii, Profferii, Sofferii, Apparvi, Disparvi, Comparvi o Apparii , Disparti , Comparti. Quella parte, che è disuguale, è disuguale, o per ciò, che il preterito ha meno consonanti, o per ciò, che ne ha più, che non ha lo 'ndicativo. Se ne ha meno, lo 'ndicativo ha per sue verbali consonanti Nd o Ng . essendo G accidentale, o Tt, come appare in Nascosi , Nascondo : Accesi , ancorache in verso si dica anche Accensi . Accendo : Scesi . Scendo: Risposi , Rispondo: Presi , Prendo: Confusi, Confondo: Difesi, Difendo: Scoscesi, Scoscendo: Tesi, Tendo: Spesi, Spendo: Spasi, usato dal Boccaccio nella Teseida, Spando: Posi, Pongo: Rimasi; Rimango: Misi, Metto. Tra' quali, Confusi, non conserva O, che è in Confondo , ne Misi conserva E , che è in Metto. Ed è da notare, che Fendo non fa Fesi, come dovrebbe, ma Fessi; sicchè seguita la schiera seguente. Ma, se vene ha più, lo 'ndicativo ha per sua consonante verbale C o M o T o V semplici ; come Dissi , Dico : Condussi , Conduco : Rilussi , Riluco: Cossi, Cuoco: Pressi, Priemo: Presunsi, Presumo: Scossi, Scuoto: Mossi, Muovo: Vissi, Vivo: Scrissi, Scrivo. Ora quelli preteriti, che diciamo ritenere il finimento Latino, sono diece de verbi della seconda maniera, e undici della terza, e un della quarta, come altri può vedere, a quali non attribuiamo miga così fatto soprannome di finimento; perciocchè in effetto abbiano più del Latino che gli

altri : ma perciocchè malagevolmente possono cadere sotto regola di un fine, che abbia schiera di molti verbi di una forma. come si vede, che ha Ai, Ei, Etti, Si, e si vedrà, che avrà I, e sono questi: Ebbi da Habui, mutata non pure A in E. ma V in B, che ancora dileguate le due Bb si dice in verso e in composizione Heir Crebbi da Crevi, mutato V. in B. e raddoppiato: Conobbi da Cognovi: Parvi da Parui mutato V vocale in consonante, che in verso si può dire Parsi: Piacqui da Placui: Giacqui da Jacui: Nocqui da Nocui: Tacqui da Tacui; ancorache alcuna volta si sia detto Tacetti: Nacqui alla similitudine degli altri soprascritti : Diedi , che si dice ancora Diei da Dedi : Vidi da Vidi; contuttoche sia detto, non solamente Providi , ma Provedetti talora: Feci , che si dice ancora Fei da Feci: Dolsi da Dolui, mutato V in F, che in verso si dice ancora, mutato U vocale in consonante, Dolui o Dolsi , per la ragione , che fu detta di sopra : Fui da Fui : Stetti da Steti . raddoppiato T, e i composti Soprastetti . Contrastetti, Ristetti, dal verbo Ristò: che Resto fa Restai: Ruppi da Rupi: Venni da Veni: Piovvi da Pluvi mutato V in O, e raddoppiato l'altro V: Bevvi, che in verso si dice Bebbi da Bibi: Caddi a similitudine de sopraddetti, ancorache io creda potersi dire Cadei , almeno nel verso : Volti da Volui, dileguato V, e raddoppiato L,

che in verso si dice Volsi, per la ragione di sopra detta: Seppi da Sapui nella guisa, che da Habui si fece Ebbi. Ultimamente i preteriti della quarta maniera finiscono, come abbiamo detto, in I, traendo V traposto tra i due Ii nel preterito Latino prima, e dicendosi di Audivi, Uditi, la qual forma è altresi usata; e poi gittato I finale rimane Udi di molto più usata. Ma forma meno usata dell' una e dell' altra è, quando si ripiglia V mutato in  $\theta$ , e dicesi Udio e Sentio, si come disse Guido Cavalcante:

E per lo bosco auge udio cansare; E tanta vi sentio gioja e dolzore.

E forma ancora vie meno usata è, quande si ripiglia, e serva la sillaba  $\mathcal{V}i$  alla Latina, come fece Dante, quando in servigio della rima disse:

Quanto mirai, finchè chi nato givi;

In questa forma lui parlare audivi.

La qual nondimeno era stata usata prima da Giacopo Notajo: La Salamandra audivi. Ora un verbo solo si truova della quarta maniera, che non seguita la via degli preteriti, cioà Venire, il quale dà non Venir, ma Venni; e due hanno il preterito doppio, de quali nondimeno si è fatta men-Benho Vol. XI. 23

zione; Seguire, Salire; dicendosi non solamente Segui , Sali , ma Seguetti e Salsi in verso. Ma, acciocche si abbia più piena notizia di questa voce del preterito, non lascerò di dire, che molti verbi si trovano. avere più forme in questa voce; perciocchè possono essi essere di più maniere. sì come possono essere molti della prima e della quarta, come Colorài e Colori; dicendosi Colorare e Colorire: Dichiarai e Dichiart ; dicendosi Dichiarare e Dichiarire: Impaurài e Impaurì; dicendosi Impaurare e Impaurire: Addolciùi e Addolcì, dicendosi Addolciare e Addolcire: Fallai e Falli; dicendosi Fallare e Fallire, e simili ; e alcuni della seconda e della quarta, come Offersi e Offeri; dicendosi Offerere e Offerire: Apparsi in verso, e Apparvi e Appari ; dicendosi Apparere e Apparire ; e alcuni della terza e della quarta, come Pentei e Penti in verso; dicendosi Pentere e Pentire: Convertei in verso, e Converti; dicendosi Convertere e Convertire: Apersi e Apri; dovendosi dire Apergere, e dicendosi Aprire. Ora molti altri ricevono più forme secondo la volontà degli Scrittori, si come di que', che abbiamo detto formare il preterito in Ei; Perdei, Rendei, Empiei, Concepei, Potei, lo possono ancora formare in Etti. secondo il Volgarizzator della distruzione di Troja di Guido Giudice così , Perdetti Rendetti, Riempietti e Concepetti; e secondo il Volgarizzator di Pietro Grescenzio, Potetti: e di quelli, a' quali abbiamo assegnata la forma Etti, Procedetti, Sedetti, Ricevetti, terminano in Ei così, Procedeti, Sedetti, Recevi, secondo il Boccaccio, il quale ne suoi versi nella terza persona singolare disse Procedeo; e secondo il predetto Volgarizzator di Guido Giudice, il qual disse nella terza persona del numero del più, Sedero, Riceverono; e secondo messer Gino, che disse Riceveti. E Credetti termina in Si, così, Cresti, secondo Daute, che disse:

Colpa di quella, che al serpente Crese;

e di quelli, i quali ho mostrato terminare in Si, Volst, Sciolsi, Apparsi, Pressi, Vissi, Rilussi, terminano ancora, secondo quel Volgarizzatore in Etti, così Volgetti, Risolvetti , Apparetti; e secondo il Boccaccio ne' suoi versi, Premetti; e secondo Dante nella vita nuova, e Giovanni Villani, e'l predetto Volgarizzatore, e altri, Vivetti, Rilucetti: ma Scorsi, secondo il Boecaccio ne' suoi versi, termina ancora in Ei, Scernei; poiche nella terza persona si dice Discerneo, E di quelli , che hanno il Gnimento Latino, Crebbi, Piacqui, Giacqui, Tacqui, si trovano finire in Etti appresso a quel Volgarizzatore, così, Crescetti, Piacetti, Giacetti; e secondo lui e molti altri, Tacetti. Ma Nacqui, Riconobbi, finiscono in Ei, secondo il Boceaccio, ne suoi

versi, così, Nascei, Riconoscei; poichè disse nella terza persona Nascco e Riconosceo. E similmente Piacqui finisce in Ei, secondo Dante, che disse Compiacemmi, per cagion della rima, aggiugnendo una M in lungo di Compiacemi, cinè Compiaceimi. E oltraccio Vidi finisce in Etti ancora, secondo il Boccaccio ne suoi versi, Vedetti, e in Ei, Vedei, dicendo pur ne' suoi versi nella terza persona Vedeo; e raddoppia il D così, Viddi, secondo Dante, e'l predetto Volgarizzatore. Ancora Ruppi si dice Rompei, poiche Dante disse nella terza voce Rompeo. E di quelli, che dicemmo essere della quarta, e finire in I, Usci, Udi, Feri, terminano in Etti, così, Uscetti, Udetti, secondo il Boccaccio ne'suoi versi, Feretti, secondo quel Volgarizzatore, Feri, Rapi, Mori, Parti, terminano ancora in Itti : la quale è terminazione del tutto disusata, Feritti, Rapitti, Moritti, Partitti, secondo quel Volgarizzatore. E Venni, che abbiamo detto traviare dalla regola degli altri, termina ancora in Etti, Venetti, secondo il Boccaccio ne' suoi versi. Ora è da sapere, che alcuni verbi, ancorache sieno in continuo uso, mancano nondimeno di questa voce, come è Solere e Pascere; nè mi ricorda di aver letto il preterito di Mietere, nè di Mescere, nè di Capere, nè di Tessere.

#### DELLA TERZA VOCE DEL NUMERO DEL MENO.

Appresso seguita, che ragioniamo della terza persona del numero del meno, e della terza del più de' preteriti ; conformandosi esse assai con la prima del meno, e quasi dipendendo da quella: e prima parleremo della terza del meno, e poi della terza del più. Adunque la terza del meno de' verbi della prima maniera finisce in O, dopo la consonante verbale; o in lo . se il verbo ha il ristringimento lo per fine nella prima voce dello 'ndicativo, così, Amo, Amò: Càmbio, Càmbio; perciocche e presa dalla terza Latina Amavit . Ampliavit, in questa guisa: non si dilegua V, come si faceva nella prima persona, ma si tramuta in O. Perchè non è da maravigliarsi, se si truovi nelle scritture de' Ciciliani Passao, Mostrao, Cangiao, Toccao, Domandao. Il quale fine Ao, si come rifiutato, secondochè si disse di sopra, dalla Toscana si ristrinse in O, e dissesi di Amao, Amò: di Ampliao, Ampliò, perdendosi I, e alcuna volta ancora conservandosi; ma tramutato in E si disse ancora Amoe, Amplioe. E la terza del meno de verbi della seconda e della terza maniera, i quali nella prima persona finiscono in Ei, finisce in E

dopo la consonante verbale, o in lè, se il verbo ha il ristringimento Io per fine nella prima voce dello 'udicativo; e intendo essere consonante verbale ancora quella della seconda voce del numero del più dello 'ndicativo, sì come si disse di sopra, dove si ragionò della formazione preterita lai e lei, Ai ed Ei della prima persona. così , Ripeto , Ripete : Empio , Empie : Posso, Potette, Pote; ed è presa dalla terza Latina Repetivit, dileguato V, come si faceva nella prima, e gittato I finale, e alcuna volta mutato V in O: laonde si truova nelle scritture Poteo, Perdeo, e simili. Ed è da por mente, che a questa terza voce finiente in E accentata di qualunque verbo indifferentemente si può aggiugnere O, e dirsi, pon pur Pote, Poteo, ma Fè . Feo : Nascè . Nasceo : Discernè . Discerneo. Il che nondimeno non credo potersi fare in que' verbi , la cui voce termina in lè, come è Empiè, Die; perciocchè, secondochè io avviso, non si direbbe Empieo, ne Dieo. Ma la terza del meno delle predette seconda e terza maniera di que' verbi, i quali hanno la prima persona in Etti, in Si, e in finimenti Latini diversi. tramuta lo I in E così , Credetti , Credette: Piansi, Pianse: Conobbi, Conobbe; presi nondimeno dal Latino Credidit , Planxit , Cognovit , mutato I finale in E. Ora la terza del meno de' verbi della quarta

maniera finisce in I, come faceva ancora la prima, venendo dal Latino in quella medesima forma. Ma, perciocche V non si dilegua sempre, ma conservandosi si tramuta alcuna volta in O; quindi di Audivit si disse, non solumente Udi, ma ancora Udio, e Sentio, e Dipartio, gittato I finale, e talora conservato, ma nondimeno rimosso V, sì come in Latino si dice Audivit, e Audiit, si disse in vulgare Udie, non pure Udio, e simili, mutato I in E, secondoche generalmente abbiamo veduto mutarsi nelle terze persone del meno, Legit, Legge: Audit, Ode: Amavit, Amoe: Planxit, Pianse: Audiit, Udie. La cui natura ne' verbi è, che si dilegui spesso, quando si accosta a vocale diversa, come Fue . Fu: Amoe . Amo: Udie . Udi : Fae , Fa : Die , Di, Hae , Ha , e simiglianti; e quasi sempre, quando si accosta a se stessa, come Ripete, Die, Fe; devendosi poter dire ancora secondo ragione, se l'uso non cel vietasse, Ripetee, Diee, Fee, comeche Dante in rima dicesse Fee, non altrimente, che si dice Dee, Bee, Ora a queste terze voci Fe, e Sali, e Parti, aggiunse Dante Ne, sillaba di niuna significazione, della quale altrove abbiamo parlato; e disse nell'nferno:

Quelli è Jason, che per cuore, e per senno Li Colchi del monton privati fene; 360 e nel Purgatorio:

> Che non era la calla, onde saline Lo Duca mio, ed io appresso soli, Come da noi la schiera si partine.

# DELLA TERZA VOCE DEL NUMERO DEL PIU'.

E della formazione della terza del più si può parlare in questa guisa. Tutte le terze persone o hanno l'accento aguto avanti alla consonante, o alle consonanti verbali, o dopo; se l'hanno avanti, ricevono a lato alla consonante, o alle consonanti, Ero, o Ono, come Pose, Posero, Posono: Pianse, Piansero, Piansono: Venne, Vennero, Vennono. Ma, se l'hanno dopo, a lato alla consonante, o alle consonanti verbali, ricevono per fine, se banno Ette per terminazione nella terza del meno, Etteno, o Ettero, come Credette, Credettono, Credettero. Ma, se hanno O nella terza del meno, ricevono Arono, e Aro, come Amò, Amarono, Amaro, o Idrono, o Idro, se hanno in quella terza del meno lò, come Cambiò, Cambiarono, Cambiaro; e se hanno E, ricevono Erono, o Ero, come Perdè, Perdèrono, Perdèro ; o Ièrono , o Ièro , se hanno in

quella terza del meno lè, come Empiè, Empièrono, Empièro: i quali fini Erono, Ero, o Ierono, Iero, hanno luogo in tutti i preteriti de' verbi, che finiscono in E. o in le nella terza del meno, o abbiano l'accento dopo la verbale, o le verbali, o pure non abbiano verbale ninua, o ne abbiano delle diverse , come Diè , Dierono . Diero : Fè, Ferono . Fero : Pote. Potèrono . Potèro. Ma . se hanno nella terza del meno I per fine, rivevono Irono, o Iro, Udi, Udirono, Udiro. E oltracciò O finale in tutte queste terminazioni si può lasciare, seguendo consonante, come si è detto di sopra; dicendesi di Ero, Er. e di Ono, On : Posero, Poser : Posono. Poson: e similmente di Ettono, Etton, e di Ettero, Etter: Credettono, Credetton: Credettero . Credetter : e di Arono, Aron. e di Aro, Ar: Amarono, Amaron, Amaro, Amar; e di Iarono, Iaron, e di Iaro , Iar ; Cambiarono , Cambiaron: Cambiaro . Cambiar ; e di Erono . Eron , e di Ero, Er, e di Ierono, Ieron, e di Iero, Ier: Perdèrono , Perdèron: Perdèro, Perder: Empierono, Empieron: Empiero, Empier: Ferono, Feron: Fero, Fer: Dierono , Dièron : Dièro , Dier ; e ultimamente di Irono, Iron, e di Iro, Ir: Udirono, Udiron : Udiro, Udir. I quali fini nondimeno sono presi dal Latino, come di A. maverunt, e di Audiverunt, cacciata Ve sillaba, si dice Amarono, Udirono; e le-

vato Nt , si disse Amaro , Udiro; e di Planxerunt , levato via similmente Nt , si disse Piansero; ovvero levato Er; si disse Piansono. E questi sono i fini usitati, e comuni alle prose, e alle rime, che sono in prezzo, le quali rime ne banno angora certi altri speciali ; perciocche ne' Preteriti, che hauno l'accento aguto dopo la consonante, e le consonanti verbali, di Arono, e di Erono, o di Irono traendone l'O di mezzo, formano così fatto fine, Amarno, Perderno, Udirno; e oltracciò di Arno alcuna volta ferero Orno, come Levorno; e gittata la sillaba No, Levorsi. Il che pure si origina dal Latino che di Levaverunt è fatto prima Levaurno, levata E di mezzo, e V ultimo, e poi da Au fatto O è riuscito Levorno: il quale è tuttavia fine usitato della Lombardia. Ma in que', che hanno l'accento avanti la consonante, o le consonanti verbali, levarono Ru, come di Placuerunt dissero Piacqueno, e a questa similitudine Mosseno, il quale peravventura è fine usitato dalla Lombardia. Ma Fenno, e Denno si sono detti così per cacciamento di vocali, e mutamento di consonanti, da Feciono, e da Diedono, ciuè cacciato lo, e mutato C in N in Feciono, e cacciato O di mezzo, e mutato D in N in Diedo. no. Le rime ancora vollero una propria voce di Fu, cioè Foro, in luogo di Furo, usata da Dante, e da messer Cino; e una

propria forma di queste voci della prima, e quarta maniera, che si constituisce, agiugnendo alla terza voce del numero del meno Nno, si come fece Dante, dicendo di Appari. Apparimo, e di Termino, Terminouve; preudendola, senza dubbio, da Lombardi, che cosi costumano di terminare queste voci; l'autorità del quale segui il Boccaccio medesimo ne' versi del Pamore di Troilo, e di Crissida, dicendo Salinno, Uscinno, Camincionno, e altri.

### DELLA PRIMA VOCE DEL NUMERO DEL PIU', E DELLE SECONDE.

Poiche abbiamo ragionato a sufficienza della prima; e della terza del meno, e della terza del meno, e della terza del più del Preterito; le quali nella formazione hanno molta simiglianza tra loro; ragioniamo omai delle altre del Preterito; cioè della prima del più, della seconda del meno, e della seconda del più, le quali parimente nella formazione tra loro hanno molta simiglianza. E cominciando dalla prima del più, dico, che nella prima, e nella quarta unaiera essa è stata in questa guisa presa dal Latino, Di Amavimus, di Audivimus si cacciò I di mezzo, che è dopo V, e si tramutò V in M, sieche riusci Amanmo, Udimmo: e a que-

sta similitudine, poiche si usa nella seconda maniera Valemmo, e nella terza Leggemmo, per poterle fare riuscire tali, è da dire, che i Barberi profferessero le voci Latine così , Valevimus , Legevimus. Ora è avvenuta questa cosa medesiraa nelle seconde persone: perciocche di Amavisti, di Amavistis , di Audivisti , di Audivistis, si è fatto Amasti, Amaste: Udisti, Udiste, cacciato non solamente I, ma V ancora; conciofossecosachè non si potesse tramutare in consonante niuna seguendo St : e a questa similitudine, profferendosi pure da Barberi, come è di necessità a credere, Valevisti, Valevistis: Leggevisti, Leggevistis , riusci Valesti , Valeste: Leggegesti, Leggeste. Nella formazione delle quali persone sono da tenersi a mente due cose. L'una è, che l'accento aguto sempre si riposa sopra la sillaba prossima seguente a quella, dove si riposava nella prima persona del meno dell'ndicativo. Laonde in Demmo, Desti, Deste: in Stemmo, Stesti, Steste, si vede chiaramente che ha difetto della sillaba Ag, si come ha difetto della sillaba Ac in Femmo, Festi, Feste; dicendosi, senza difetto, Facemmo, Facesti, Faceste; e molto ragionevolmente, poichè discacciamento di sillaba si doveva fare in questa voce, si come si fa in tutte di que' due verbi, e in alcune di questo, più convenevolmente è caduto in questa. Ag, e Ac. disaccentata, che nella

seguente accentata. Solamente Gimmo, Gisti. Giste: Fummo , Fosti , Foste , non segnitano questa regola; essendo con poca mutazione presi dal Latino, cioè Ginimo da Ivimus, e Fummo non da Fuimus, ma da voce, che quasi dicesse Fuvimus, cacciato I, e mutato V, in M. L'altra è, che quelle mutazioni di vocali, e di consonanti, che si comportano in voce, che abbia accento traportato avanti, e vocale semplice, si comportano ancora in queste. Laonde, perciocche si dice Udite, contuttoche si dica Odo, si dirà Udinmo, Udisti. Udiste: e Sonammo, Sonasti; Sonaste: e Potemino, Potesti, Poteste: non ostante che si dica Suono, Posso; poichè si dice Sonate, Potete. Il che non ha luogo in Beesti , dicendosi Beo , Bevete , e non Beete.

## DE' PARTEFICI PRETERITI.

Questa è la formazione de' Preteriti perfetti de' verbi della Lingua vulgare, se-condo la nostra opinione; ora veggiamo appresso la formazione de' Partefici preteriti, potobè il Bembo l' ha allogata tra preteriti de' verbi. La quale si dee dividere in quattro specie principali, secondo i diversi fiui, in Ato, in Ito, in Ito, e in Su; e sono tute prese-dal Latiuo manifestamente, o a similitudine, come apparirà. I Partefici pre-

teriti de' verbi della prima maniera terminano in Ato, prossimamente dopo la consonante, o le consonanti verbali, e in lato, quando la prima voce dello 'ndicativo termina in Io, e con l'accepto aguto sopra Ato, o lato : Amato . Ampliato, cosi come in latino si dice Amatus, Ampliàtus. Ora molti partefici di questa maniera, encciato At, ritornando l'accento. là dore era su la prima voce del verbo, riescono alcuna volta simili alla predetta voce, i quali raccolse il Bembo di sopra. dove parlo de' Nomi, in luogo poco convenevole, Ingombro, Sgombro, Macero. Cerco, Sevro, Inchino, Desto, Uso, Vendico . Dimentico , Dilibero , Lasso , Franco. e Stanco, in luogo delle ntere Ingombrato, Sgombrato, Macerato, Cercato, Sevrato. Inchinato, Destato, Usato, Vendicato, Dimenticato, Diliberato, Lussato Francato, e Stancato. Benchè il suo raccoglimento fosse difettuoso; perciocchè si è tralasciato Scemo, Tronco, Cionco, Tramonto, e Pieno, in luogo delle'ntere Scemato, Troncato, Cioncato, e Pienato non usato; e Concio, e Sconcio, e Carco, e-Urto. e Guasto, e Monco, e Casso, e Mozzo, e Fermo e forse Manifesto, e Lacero, e Conto, in luogo di Conciato, e di Sconciato, e di Caricato, o di Carcato, e di Urtato, e di Guastato, e di Moncuto non usato, e di Cassato, e di Mozzato, e di Fermato, e di Manifestato, e di Lacerato, e di Contato. Il qual cacciamento di At in questi partefici è preso da' Latini, che dicevano Saucius, Lassus, Lacerus, e Potus, in iscambio dell'intere Sauciatus, Laceratus, Potatus. I Partefici della quarta maniera terminano in Ita, prossimamente dopo la consonante del verbo, e con l'accento sopra Ito. Udito: si come in Latino si dice Auditus. La qual terminazione ha luogo in Resistito, secondo il volgarizzatore di Guido Giudice : quantuoque Resistere sia della terra maniera. Ora è prima da sapere, che anticamente molti di questa maniera si truovano aver terminato in Uto, come Vestuto, Feruto, Falluto, Servuto, Smarruto : ed esso Boccaccio disse ne' suoi versi Partuto, Dipartuto, Transuto: la qual terminazione si è ritenuta ancora da' Moderni in Venuto. Di che peravventura fu cagione la terminazione de verbi preteriti di questa maniera, non dissimile a quella della seconda, e della terza, secondo alcuni Scrittori, come si è veduto in Uscì. Uscetti: Udl, Udetti: Feri, Feretti: Venni, Venetti. Appresso è da sapere, che in alcuni aventi R consonante verbale si caccia di mezzo I, e si ritorna l'accento in su la sillaba, dove era nella prima voce dello 'ndicativo; come in Morto, Profferto, Offerto, Sofferto, Aperto, Coperto, Scoperto; non dicendosi ne Morito, ne Profferito, ne Offerito, ne Sofferito,

nè Aperito, nè Coperito, nè Scoperito. Io dissi in alcuni; perciocche non si dice Ferto, in luogo di Ferito, nè Perto, in luogo di Perito, nè Smarto, in luogo di Smarrito, nè simili altri. Fecero ancora alcuni Poeti di Rapito, Ratto, cacciato I, e mutato P in T; e usarono ancora Sepolto, in luogo di Seppellito, prendendolo da Sepultus Latino. I partefici de'verbi della seconda, e della terza maniera, terminano in Uto, o in luto, il qual fine si può chiamare To puro; e in To accompagnato da consonante, che si può chiamare To impuro; e in So puro, cioè accompagnato da vocale; e in So accompagnato da consonante, che si può chiamare So impuro. Sicchè son quattro le specie de partefici de' verbi della seconda, e terza maniera; due del fine To, e due del fine So. La prima è del fine To puro; ed è presa dala forma di alcuni partefici latini Locutus, Tributus, Exutus; ed è di tutti que' verbi della seconda, e della terza mauiera. i quali hanno i preteriti ficienti in Ei, e in Etti, e in finimenti latini; trattine nondimeno alcuni pochi, de' quali si farà menzione; e ha Uco a lato alla consonante, o alle consonanti verbali, che o sono nella seconda voce del numero del più del presente dell'ndicativo, come Volete, Voluto: Potete, Potuto: Perdete, Perduto: ovvero ha Iuto, quando si truova avere C consonante nella predetta vo-

ce seconda, come Tacete, Tacciuto, Conoscete . Conosciuto ; o le ristringimento pure nella predetta voce, come Empiete, Empiuto: e Compiete, Compiuto, quantanque in verso si dica anche Compito. Ora gl' infrascritti sono i partefici de' verbi finienti nel preterito in Ei: Battuto , Pentuto, che ancora fa Pentito, perciocche si dice Penti: Venduto, Goduto. Tonduto, Perduto, che in verso ancora si dice Perso, perciocchè si dice Persi: Renduto, Potuto, Empiuto, Conceputo: che Concetto si dice ancora così preso dal Latino . o cacciato V di mezzo : Convertuto non si usa, ma solo Convertito, vegnente da Converti; Repetuto non si usa. E gh'nfrascritti de' finienti in Etti: Creduto, Ricevuto, Tenuto, Seduto, Proceduto, Conceduto, che in verso si dice Concesso, Succeduto, che in verso crederei dirsi ancora Successo, Provveduto, che ancora si dice Provisto, Taciuto, Segunto non si dice mai, ma sempre Seguito, Doputo. E gl'infrascritti de retinenti i fini Latini : Avuto, Cresciuto, Conosciuto, Piaciuto, Giaciuto, Nociuto, Taciuto, Doluto, Veduto, che in verso anche si dice Visto, Caduto, Voluto, Paruto, Bevuto, Suto, o ancora Essuto, Saputo. L' ordine de' quali, quantunque i preteriti loro sieno di una medesima schiera, non è seguitato da Dato da Stato, da Nato, presi Bembo Vol. XI.

tali dal Latino, o levata la sillaba di mez-20 Da, Gu, To, Sta, Gu, To, Na, Sciu, To. Nè parimente è seguitato da Rotto, da Fatto, presi tali dal Latino. Appresso l'un di que' verbi, che diciavamo essere senza preterito, si truova avere il partefice finiente in Juto, Pasciuto; e parimente l'un di quelli, il preterito de quali non ci ri-.corda aver letto, si truova avere il partefice finiente in Uto, Tessuto: sì come dall'altra parte alcuno ha il preterito, che manca di partefice , dicendosi Rilussi , o Rilucetti, e non Riluciuto. E ultimamente alcuni verbi, di que' del finimento in Si nel preterito, si trovano avere il partefice in Uto: Calsi, Caluto: Valsi, Valuto: Vissi, Vivuto: Pressi, Premuto: Assolsi, Assoluto: Impesi, Impenduto alcuna volta, quantunque si dica Visso in verso, e Presso, e Assolto; e oltracció Solvuto, secondo il Boccaccio ne' suoi versi, e Impeso. Que' partefici de' verbi della seconda. e della terza maniera finiscono in To impuro, cioè accompagnato da consonante, i quali nel preterito finiscono in Si accompagnato da consonante, la quale si conserva, se è L, N, R; c se è S, si muta in T. Ma nonpertanto una parte de' preteriti finienti in Si, e accompagnati da R, e da S, si truova, i cui partefici finiscono in So, conservandosi R, ed S; la quale constituirà la schiera, come apparirà, finiente in So impuro. Adunque si dice Vol-

si , Volto : Colsi , Colto: Sciolsi . Sciolto: Tolsi, Tolto: Scelsi, Scelto: Svelsi, Svelto: Assolsi, Assolto, ancorache si dica Assoluto: sonci, Salsi, Calsi, Valsi, i quali non seguitano, come abbiam detto. questa forma ; dicendosi Salito , Caluto , Valuto. Appresso si dice Avvinsi . Avvinto : Giunsi, Giunto : Tinsi, Tinto : Cinsi : Cinto : Pinsi , Pinto : Infinsi , Infinto: Spinsi, Spinto: Piansi, Pianto; Punsi, Punto: Spensi, Spento: Unsi, Unto: Munsi , Munto: Estinsi , Estinto: Vinsi , Vinto: Strinsi travia dagli altri, facendo Stretto, così preso dal Latino. Ancora si dice Sparsi, Sparto, e in verso ancora Sparsos Porsi, Porto; e'l volgarizzator di Guido Giudice alla Latina disse Porretto: Scorsi, Scorto: Accorsi, Accorto: Sursi, Surto: Apersi, Aperto: Offersi, Offerto: Proffersi, Profferto: Soffersi, Sofferto; se ci piacesse di negare, che Aperto, Offerto, Profferto, Sofferto sieno della schiera de' partefici terminanti in Ito; poiche hanpo i suoi preteriti finienti in Si; sì come ancora si potrebbe peravventura dire, che Morto fosse partefice di Morsi, che in Lombardia si usa, ju luogo di Mori. Ultimamente si dice Strussi, Strutto : Fissi, Fitto, quantunque si dica ancora Fisso: Trassi , Tratto : Ressi, Retto: Lessi, I.etto : Afflissi . Afflitto : Condussi , Condotto: Dissi, Detto: Cossi, Cotto: Scrissi, Scritto. Ed è da por mente, che due partefici

e'n prosa : Fissi , Fisso, si dice nondime

no Fisso . e anche Fitto : Crocefissi , Crocefisso: Fessi, Fesso. Ed è da por meute, che Scindo per se posto dà il partefice con le due Ss, Scisso; ma in compagnia di Con lo dà con una S, come si vede in Scosceso, perciocchè Scoscendo è il verbo latino Conscindo, con la S aggiunta avanti. Ed è ancor da por mente, che Arrosi non da Arroso, ma Arroto, da Arroguto non usato, nella guisa, che dicemmo di Nasciuto non usato essere riuscito Nato, e significa Arrogere, Soprapponere, per traslazione presa dal soprapporre legne a legne per fare legnajo, che Rogo si chiama in latino. Laonde ancora per simile sopraggiunta si usa la voce femminile del partefice Arrota; dicendo Giovanni Villani: E per arrota alla detta pestilenza fu l'anno gran fame. Ora per arrota a quello, che è stato detto infino a qui intorno a' partefici, non è da ignorare, che i Poeti antichi tramutavano E in I ne' partefici terminanti in Eso; e dicevano, quando lor tornava bene, Priso, Offiso, Intiso, in luogo di Preso, e di Offeso, e d' Inteso. Perchè ancora Dante disse Ripriso in rima, in luogo di Ripreso, e Sorprisi in luogo di Sorpresi; e che non pure i Poeti posero molti partefici del tutto latini, come Deluso, Misto, Contesto, Rimoto, Noto, detti da Dante, e dal Petrarca; e Catto, e Passo significanti altro, che non farebbe Caputo, se si usasse, e che non

3/4

in Patito; e Inito, e Previso, e Conserto, e Setto, e Colletto, e Combusco, e Riffesso, e Ricetto, e Diretto, e Digesto con certi altri detti da Dante; e Intelletto, e Negletto, e Testo detti eziandio dal Petrarca: ma ancora i Prosatori posero nelle loro scritture Digesto, e Deposito, e Composito, e Inquisito con alquanti altri; e che avvenne alcuna volta, che su usata ne partesici la sorma Lombarda: si come su usata da Guittone di Arezzo in Abuto: dicendo in us sonetto:

Perdendo molto ben che avrei abuto,

in luogo di Avuto; e dall'Autor delle cento novelle antiche molto più Lombarda in Caggiu, dicendo; Deh caggiu ti foss' el-lo, per rassomigliar donna Lomharda parlente, in iscambio di Caduto. Adunque, poichè abbismo scoperte in parte le origini, e le cagioni delle varie forme de preteriti, e de partefici preteriti de' verbi vulgari, e ridotti gli uni, e gli altri a certi capi, e regole agevoli a essere apprese, e conservate nella memoria; tempo è, che brevemente, c particolarmente consideriamo, come stieno alcune cose dette dal Bemano intorno a essi.

#### GIUNTA SECONDA.

## (51)

Nella Lingua vulgare Stetti, Diedi, o Diei, Feci, o Fei non sono della prima maniera, come presuppoue qui il Bembo; anzi egli poco appresso il niega chiaramente in Feo, dicendo: Ne Feo qui si prende come voce di verbo della prima maniera: ma della terza. Perciocche quantunque Fare, come Amare, si dica; non si formano perciò da questa le altre voci di lui; anzi da quest'altra Facere, che in uso della mia lingua non è, non altramente, che se ella in uso fosse. Nè ci lasciamo dare ad intendere, che Diei, e Fei prime persone del numero del meno, possano lasciare , o ritenere I indifferentemente per tutto, come pare presuppore il Bemho, che possano. Conciossiecosachè convengano lasciarlo, quando ricevono in compagnia le voci disaccenate, per la ragione, che si dirà nella giunta della particella prossima seguente, e appare nell'esemplo del Boccaccio, da lui addotto: Ma io mi posi in cuore di darti quello, che tu andavi cercando, e dietelo; e convengano ritenerlo, quando son posti in fine del giro

delle parole, o innanzi a voce cominciante da vocale; ancorachè nell'esemplo del Petrarca. I o die in guardia a San Pietro, sia lasciato I, forse più per lo concorso de' due Ii, il che offende gli orecchi, che per ragione. Ma quando son posti nel mezzo del giro delle parole innanzi a voce cominciante da consonante, possono ritenere I, e lasciare indifferentemente.

## GIUNTA.

## (52)

Quasi questo medesimo levamento non si faccia ne'versi; o quasi non sia cosa comune a tutti i ristringimenti di vocali de'verbi, che ricevono in compagnia le voci disaccentate, come è Ai, Deliberàmi; ed esso Bembo il disse qua addietro, adducendo gli esempli, Quetàmi, Levàmi, Farane; e come è Ei, esemplificando egli nel verso di Dante:

E s'altro avesser detto a voi direlo;

e come è Oi, secondochè poco appresso si mostrerà in Accòlo, in luogo di Accollo.

#### GIUNTA.

#### (53)

Questo non è insegnamento lodevole; poichè non si assegna ragione alcuna, perchè questi due verbi Giacere, e Tacere si scostino dagli altri della seconda maniera nel preterito; e perchè si accostino ad alcuni della terza, cone è Nuocere, e Nagcere, che fanno Nocqui, e Nacqui. Ma perchè tralasciasi Piacere, che è della seconda maniera, e fa medesimamente Piacqui?

## GIUNTA.

# (54)

Ciò non procede, perchè in questi verbi vi abbia la L, ma più tosto, perchè vi ha la G, la quale si dilegua, sottentrando in suo luogo la S nel preterito is questa seconda maniera, e nella terza comunemente, come si è veduto. Ma perchè tralascia il Bembo. Caglio, che pur fa

Calsi, e Soglio, che non seguita la via degli altri, anzi manca del preterito? poiche di questa maniera non si trovano, se non questi cinque verbi Vaglio, Doglio. Voglio, Caglio, e Soglio, che abbiano L per consonante verbale. Ma nondimeno, se vogliamo rendere ragione, che appaghi le menti dubbiose, perche Vaglio, Doglio, Voglio, e Caglio possano ricevere nel preterito per fine della prima persona del mer no la sillaba Si; ci conviene, alzandoci alquanto, lasciare la Lingua nostra da parte, e ragionando della Lingua Latina, investigare la vera formazione de preteriti suoi; la quale, al parer mio, non è infino a qui stata veduta da niuno Grammatico antico, o moderno. Per la quale investigazione troveremo, se io non sono errato, ancora quello, che andiamo cercando nella Lingua nostra, non solamente nella terminazione della sillaba Si del preterito in questi verbi, Vaglio, Doglio, Voglio, Caglio, ma ancora negli altri. Ora è da sapere, che i preteriti della Lingua Latina si formano tutti, aggingnendosi Ivi, Ivisti, Ivit, Ivimus, Ivistis, Iverunt vel Ivere, cioè le voci del preterito Eo, Is alla voce del verbo demostratrice della sua maniera; cioè alla voce Ama della prima, alla voce Imple della seconda, alla voce Repete della terza, e alla voce Audi della quarta, sottentrando I primo d' Ivi, d' Ivisti , d' Ivit , d' Ivimus , d' Ivistis ,

d' Iverunt , vel d' Ivere nell' finale di Ama, Amavi, Amavisti ec.; quasi si dicesse Amaivi, Amaisti ec.; e parimente nella F finale d'Imple; laonde si dice Implati, Implevisti ec.: e accompagnandosi I predetto con la E finale di Repete; e quindi riuscendo Repetivi, Repetivisti ec.; e parimente, accompagnandosi I predetto con lo I di Audi, e dicendosi Audivi, Audipisti ec. E questa è la diritta, e piena formazione de preteriti latini , la quale perciocchè riceve, non solamente in alcuni verbi tramutazione, e in alcuni perdita, e in certi giunta delle lettere della voce Ivi: ma ancora tramutazione. e perdita, e giunta delle lettere verbali. per cagione delle lettere mutate, e perduta della voce Ivi, parlando per ordine delle predette tramutazioni, perdita, e giunta delle lettere della voce Ivi, non lascieremo di parlare insieme di quelle delle lettere verbali. Cominciando adunque dalla tramutazione delle lettere della voce Ivi, non lascieremo di parlare insieme di quelle delle lettere verbali. Cominciando adunque dalla tramutazione delle lettere della voce Ivi, dico, che V d'Ivi si tramuta di consonante in vocale in Explicui, Docui, Sapui, e in molti altri simili; la qual tramutazione, per la perdita d' I primo, è stata, si può dire, necessaria; non si potendo profferere V consonante dopo così fatte consonanti verbali. E oltracciò dico , che il predetto V, si tramuta in S in Dixi, Finxi, Repsi, e altri. La qual tramutazione par similmente fatta di necessità : poichè V consonante non può aver luogo in simile luogo; conciossiacosachè prima interamente profferendosi Dicivi, Fingivi, Repivi, e poi perdendosi I di mezzo, si convenga trametare V consonante, volendosi tramutare in consonante, in quella, che sola può con più agevolezza avere stato dopo C, G, e P, e le altre, la quale è S. Laonde è riuscito Dixi, Finxi, Repsi. E dico, che V consonante non solamente non può avere stato dopo C, G, e P; ma che non lo può avere dopo molte altre ancora, cioè nè dopo B, nè dopo D, nè dopo H, nè dopo Ll, nè dopo M, nè dopo Mn, nè dopo Rn, nè dopo Qu, nè dopo T. nè dopo Tt. nè dopo Ct. nè dopo Nt, nè dopo V consonante. E quindi avviene, che accostandosi le predette lettere a V consonante, volendo conservare natura di consonante, essa si tramuta in S, e quelle sono costrette a tramutarsi in quelle consonanti, o a prenderne di quelle, che possono comportare la compagnia della S. o a dileguarsi; sì come B e costretto a tramutarsi in simile caso in P, in Scribo , Scripsi : in Sorbeo , Sorpsi : in Nubo, Nupsi; ovvero in S. in Jubeo. Jussi. E D è costretto a tramutarsi in S. in Cedo, Cessi. E H in C, in Traho, Traxi: in Veho, Vexi; e a questa similitudine si è detto Fluxi, e Struxi, quasi

Fluo, o Struo avessero II, come hanno Traho, e Veho. Ed M in S in Premo, Pressi. Ed Mn in Mp in Temno, Tempsi. E T in S, in Concutto, Concussi. E V consonante in C, in Vivo, Vixi: in Connivo, Connixi; ancorache si dica aucora Connivi. Ed è da por mente, che quantunque V consonante possa aver luogo dopo R, e l'abbia in alcun preterito di alcun verbo: nondimeno si tramuta l'una. e l'altra lettera in S, a similitudine di alcune delle sopraddette, in Uro, Ussi: in Gero, Gessi. Eavvien che M è costretto in così fatti termini a prendere P, per potere ricevere la compagnia della S, in Demo , Dempsi: in Como , Compsi: in Promo , Prompsi t in Sumo , Sumpsi. Ma D è costretto a dileguarsi in tale stato in Rideo , Risi: in Suadeo , Suasi: in Audeo , Ausi : in Ludo , Lusi : in Rado , Rasi : in Rodo . Rosi: in Laedo . Laesi : in Divido . Divisi : in Ardeo . Arsi. E l' una delle due Ll in Vello, Vulsi. Ed N di Rn in Cerno, Crevit in Sterno, Stravi. E Ou, in Torqueo, Torsi, E Tt in Mitto, Misi. E. T di Ct in Necto, Nexi: in Flecto, Flexi. E di Nt in Sentio, Sensi. Ora avvegnachè C, e G possano aver luogo avanti a S. come è stato detto, ed R alvanti V consonante, come è stato detto, e avanti a S, ed N avanti a S, come in Maneo, Mansi; nondimeno C scompagnato si dilegua in Raucio, Rausi, e accompagnato in Farcio, Farsi: in Mulceo, Mulsi; e G in Tergeo, o Tergo, Tersi: Mergo, Mersi: Urgeo, Ursi: Algeo. Alsi: Indulgeo, Indulsi: Murgeo, Mulsi; contuttochè si possa, servato G, dire Mulai, a differenzia di Mulceo, Mulsi; ed R scempagnata in Haurio, Hausi: in Quaero, Quaesivi: in Sero, Sevi: in Haereo, Haesi; ed N in Pono, Posui, Ora seguita la perdita delle lettere Ivi da vedere, la quale è atterzata, perdendosi talora I primo, e quando V, e bene spesso Vi. Si perde I primo insieme con la vocale dimostratrice della maniera in Explicui, in Docui, in Sapui, e in simili, ne'quali V consonante si tramuta in vocale. Si perde V in Petii , in Adii , in Audii , e in simili. Si perde Vi in Legi, in Sedi, in Veni, in Vidi, in Fervi; e specialmente in que' preteriti, che raddoppiano sillaba, come in Dedi, in Didici, in Cecini, in Cecidi , in Cecidi , in Momordi , e in simiglianti. Ultimamente è da vedere della giunta delle lettere Ivi, che si fa in due maniere : cioè o si aggiugne la sillaba Vi, conservandosi V consonante; o si aggingne la sillaba Vi divenendo V vocale. Si aggiugne la sillaba Vi, conservandosi V. consonante, in Quaesivi; perciocchè di Quaerivi, essendosi fatto per perdita, e tramutazione di lettere Quaesi, per giunta di Fi, è riuscito Quaesivi. Si aggiugne, divenendo V vocale , la sillaha Vi in Posui; perciocchè di Pono doveva riuscire Ponivi, e poi per perdita, e tramutazione di lettere Posi, si come è riuscito in Vulgare; che ultimamente per perdita d' P e per giunta di Vi si è fatto Posui. E tanto vo', che mi basti aver detto, per intendere, perchè i preteriti Latini riceva no Si nella prima persona. Il che parimente dovrà bastare, per intendere, perchè i preteriti d'Arglio, di Dogito, di Voglio, di Caglio, quasi si dicesse Valgo, Volgo, di Caglio, come si dice Dolgo, ricevano Si cuella prima sillaba, secondo la proporzione Latina, come fanno ancora gli altri finitenti in St.

#### GIUNTA.

# (55)

Io non so, perchè ragionando de'preteriti de' verbi della seconda maniera, si faccia menzione di Bevvi, che è preterito di verbo di terza; e oltracciò non so, perchè soggiungssi, Dissi, Bevvi; perciocchè, quantunque Bere toscanamente si dica; egli pure da Bevere ne uso: la qual voce è qui, e in altre parti della Italia è ad usanza; non veggendo io, che Bevere possa più dare Bevvi, che Bere; poichò ne Muowre, ne Scrivere danno Movvi, o Scrivvi. Ora uon pare, che fosse da tralasciare, come si dice Ebbi, ed Ei, dice che altrove parla il Bembo.

## GIUNTA.

# (56)

Se vogliamo sapere, se differenza alcuna in quantità, o in qualità è tra' fiui de' preteriti de' verbi della seconda, e della terza maniera nello 'ndicativo, fa mestiere, che riguardiamo, come insieme si conformino, cominciando dall' accento aguto. Adunque prima si conformano nel fine Ei: Godei, Rendei : poi nel fine Etti : Temetti, Credetti: appresso nel fine Latino, che ora ci piace di dividere in due, cioè in quello, che raddoppia la consonante verbale : Giacqui , Tacqui , Piacqui , Volli , Caddi, Tenni, Seppi, Ebbi, Nacqui, Nocqui, Bevvi, Piovvi, Ruppi, Stetti, Crebbi, Conobbi; o in quello, che non la raddoppia : Dolft, Paivi, Vidi, Fui, Feci , Diedi. Ancora si conformano nel fine Si puro: Rimasi, Rasi; e ultimamente nel fine Si impuro accompagnato dalla I.; Calsi, Colsi. Solamente non si conformano nel fine Si impuro, quando è ac-

compagnato da N, o da R, o da S: Vinsi , Sparsi , Ressi , e Dissi; essendo questi tre fini propri de' preteriti de' verbi della terza maniera. E pon mente, come il Bembo insegna a conoscere i fini de'preteriti de'verbi della terza maniera per gli partefici; i quali nondimeno dovrebbono naturalmente nascere da essi preteriti, e de'quali non si ha notizia maggiore, nè più certa, che si abbia de' preteriti : come se altri volesse insegnare a riconoscere i padri per gli figliuoli ; de' quali nondimeno non si avesse conoscenza, se non quanta si prendesse da' padri. Ma doniamgli questa maniera d'insegnare per legittima, e per ragionevole; e veggiamo quanto è vero quello, che egli dice. Ogni volta, stabilisce egli per regola, che il partefice preterito de' verbi della maniera terza esce in Uto, fa uscire il preterito in Ei, come Compiuto, Compiei, da questi in fuori: Vivuto, che fa Vissi: Conceduto, che fa Concedetti: Creduto, che fa Credetti; Conosciuto, che fa Conobbi: Nociuto, che fa Nocqui. Ma dicami come fa Revuto? Certo Bevvi, Come Piovuto? Certo Piovvi. Come Cresciuto? Certo Crebbi, Come Premuto? Certo Pressi. Come Ricevuto? Certo Ricevetti. Come Essuto? Certo Fui.

#### GIUNTA

(57)

Se qui si era fermata questa regola, per conoscere i preteriti de'verbi della terza maniera, che partefici finienti in Uto facevano uscire il preterito in Ei; perchè si fa menzione de' partefici de'verbi della quarta maniera finienti in Uto? O se pure se ne voleva far menzione, perche si tralasciano que della seconda Temuto, Tenuto, Dovuto, Caduto, Goduto, Schuto, Potuto, Avuto, Piaciuto, Tacinto, Giucito, Voluto, Voluto, Veduto, Suputo, Caluto, Voluto, Paruto? Ma Pentuto viene dal verbo Pèntere, che è della terza maniera, come egli appresso confesserà; laonde non era da riporre nel numero de partefici della quarta maniera.

GIUNTA.

(58)

Adunque, se è vero quello, che qui dice il Bembo; Rotto non farà Ruppi, ma

Rossi: ne Futto, Feci, ma Fessi, o Fassi : ne Concetto, Loncopei, ma Concessi. Ma perche si dee giudicare . che Detto esca dell'ordine, se tramuta i due Tt. in due Ss, quantunque cambii I in E, tralasciandosi Condotto, che non fa Condossi, ma Condussi? Nè è vero, che Sparto sia solamente del verso; conciossiacosachè sia comune alle prose, e alle rime; e Sparso sia solamente proprio delle rime. E pon mente, che pare che il Bembo abbia opinione, che i verbi, i quali banno per verbali consonanti Rg, debbano nel partefice avere Rs; perciocche non avrebbe fatta menzione di Sparto nella guisa, che ne fa. E noudimeno de' verbi aventi le consonanti Rg i più fanno finire il partetice in Rt , e certi pochi in Rs : Porgo , Porto: Scorgo, Scorto: Accorgo, Accorto; Surgo, Surto: Ergo, Erto; la dove non si truova, se non Tergo, Terso, Summergo, Summerso; e Asperso, Disperso. Cosperso, che sono tratti da un verbo solo Spargo, che ha, come dicemmo. Sparso comune alle prose, e alle rime, e Sparso proprio delle rime. Appresso io veggo chiaramente, che Misi esce degli ordini soprapposti; perciocchè, se Mosso fa Mossi, parimente Messo dovrebbe fare Messi, e non Misi. Ma non veggo già punto, come Posi n'esca; non essendo ancora stato ordinato, qual fine di preterito debba dare il fine Sto de' partefici. Ma certo Sto dà Si, sì come appure in Chiessto, Chiesi: in Riposto, Risposi: in Nascosto, Na-osi. Aduque Posto, dandor Post. aof dà fuori degli ordini degli altri. Itamamente non mi ricorda di aver mai letto nelle rime del Petrarca, o nelle novelle del Boccaccio, Mordei, o Morduto.

#### GIUNTA.

## (59)

Quello, che è di natura, attribuisce il Bembo all'uso; e quello, che è dell'uso, attribuisce alla natura. Di natura è, che si dica Udhi, Sentii; e di uso, che si dica Udh, Senti. Il che è manifesto per le cose ragionate di sopra.

# GIUNTA.

# (6o)

Già abbiamo detto, che questo perdimento dello I non è speciale in questa voce di questo tempo, ma generale in tutti i congiugnimenti di Ai, di Ei, di Oi coa voce disaccentata; e senza dubbio ancora in congiugnimento di Vi, come Io Fivri, in luogo di Io Fuivi. Ma non è punto simile al perdimento dello I, che si fa in Udii, Udi, perciocchè si può dire Udi, seguendo o non seguendo vocale; o essendo, o non essendo voce disaccentata congiuntavi. Ma Amà, o Compiè, o Accò, o Fu non si può dire, se non si congiungono con voce disaccentata.

#### GIUNTA.

## (61)

Non mi posso fare a credere, che altri creda mai, che in lingua presa da un altra evidentemente, come è la nostra dalla Latina, la seconda persona del preterito si colga dalla terra del presente. Ma fuori della regola formata dal Bembo non si trovano ancora Ha, che forma Avesti, e E, che forma Sapesti; e Dee, che forma Concepesti; e Pos Concipe, che forma Concepesti; e Può, che forma Potesti?

#### GIUNTA

## (62)

Superflua è questa ginuta, ponendosi come speciale in questa voce: perciocchè, come abbiamo detto, quaudo l'accento aguto si parte della sillaba, che abbia Vo, o le, in tutti i luoghi generalmente si perde V, e I, quando I è accidentale.

## GIUNTA.

# (63)

Adunque nel presente tempo dello 'udicativo potremo dire Odiamo, Odite; e
nello 'nfinito presente Odire, e nel comandativo Odite. Odiamo; e nel futuro del
desiderativo Dio voglia, che io Uda, tu
Udi, o Uda, colui Uda, e coloro Udono. Adunque non è tempo presente, preterito, o futuro operativo di questo mutazione. ma l'accento; conciossiacosachè, quando si truova nella prima silaba delle
voci di questo verbo, esse sempre abbiano

O; ma quando non vi si truova, sempre hanno U; e quindi diciamo Odo, Odi, Odi, Odiamo, Udite, Odono, e le rimanenti, si come si dirà altrove. Ancora così avviene a Esco; servandosi E, quando l'accento si truova sopra la prima silhaba Esco, Esci, Esca, Escano, Esca, Esca, o Eschi, Esca, Escano; e prendendo U, quando non vi si truova, Usciamo, Uscite, e le altre.

## GIUNTA.

# (64)

Non è special cosa in questa seconda voca di questo tempo, ma generale in tutte le seconde persone finienti in  $\mathcal{S} u$ , o.  $\mathcal{S} u$ , che, appressandovisi Tu, si possa gittar via Ti, o  $\mathcal{S} i$ , e congiungersi le predetto voci col vicenome Tu, rimanendo l'accento solamente in su il Tu:  $\mathfrak{S} i$  potrestu aver cavalle, non che nulla: Che mi potrestu far u?

Così avestu riposti De' be' vestigi sparsi Ancor tra' fiori e l'erba. Ch' or fostu vivo , come io non son morta. 392
E pon mente, che I esemplo del Boccaccio, Odistu in quella cosa niuna, addotto dal Bembo non può avere O in Odistu; ma di necessità, per le cose dette, dovrebbe avere U. Udistu; quantunque i testi antichi scritti a mano veduti da me non abbiano nè Odistu, nè Udistu ma Udisti tu in quella cosa niuna. Anzi ancora di Se condizionale particella, appressandevisi Tu, può gittar via E, e congiungersi S con Tu, così Stu. Dante in un sonetto:

E stu mi dici come il sai? che il sento;

e Messer Cino in un altro:

Guarti d'amor, stu piangi, e stu ridi;

e Facio degli Uberti in una canzone:

E stu volessi dir come il so io:

el Boccaccio nell' istoria dell' amore di Troilo, e di Criseida:

Dilmi stu vuoi, e se dir lo mi dei.

### GIUNTA.

## (65)

Quattro, e non tre sono le vocali terminatrici delle voci della terza persona del numero del meno del preterito O, E, I, U; di ciascuna delle quali si doveva parlare così. L'O disaccentato può essere termine alcuna volta nel preterito della prima voce del numero minore de'verbi della quarta maniera, e più spesso della terza in quel medesimo numero di tutte e quattro le maniere de verbi. Mostrão . Po co. Perdèo . Udio. Ma l'O accentato è solamente termine nella predetta voce de' verbi della prima maniera Amò, i quali, come si dirà, e di sopra si disse, possono ricevere la giunta della E pura, e disaccentata; cioè posta a lato a vocale può esser termine nella predetta voce ne' verbi della prima , e della quarta maniera . Amòe . Udie, e di due della terza Fue, Fèc. E la E disaccentata e impura, cioè posta a lato alla consonante, o alle consonanti, è termine de' verbi della seconda, e della terza maniera, che nella prima voce dicemmo ritenere i fini Latini, e finire in Etti, e in Si, mutato I, in E, come

Ebbe, Conobbe, Piacque, Nacque, Sedette , Ricevette , Calse , Colse , Rimase , Divise. Ma la E accentata è termine de' verbi della seconda, e della terza maniera, che dicemmo finire nella prima voce in Ei, Potè, Perdè; e questi, come si è detto, possono ricevere l' O disaccentato puro, per giunta finale. Lo I accentato è termine della predetta voce de'verbi della quarta, si come era ancora nella prima vece; la qual può ricevere, come si è detto, l' O disaccentato, per giunta finale, Udio , o la E pur disaccentata, Udie. Lo U accentato è termine di un verbo solo della terza, cioè di Fù, che può ricevere E disaccentata, come si è detto per giunta finale, Fue, Ora non era da tacere, come tutte le passioni, o i trapassamenti di una maniera in un' altra, che si trovano essere nella prima voce di questo tempo, si trovano ancora in questa terza. Nè ci dobbiamo lasciar dare ad intendere, che Diede, Fece, Do, e Fo sieno della prima maniera, sì come mostra di credere il Bembo, che sieno, nella lingua nostra; conciossiacosachè Fo nella Latina non ne sia pure al mio parere. E dobbiamo sapere, che non solamente si dice Vennero. come per avventura crede il Bembo, che si dica solamente; ma ancora Vennono appresso il Boccaccio, nonchè appresso gli altri: Bruno, e Buffalmacco vennono con una scatola di galle. E pogniamo mente,

come presuppone il Bembo, che Apri sia proprio delle rime, e io lo reputo comune alle rime, e alle prose: Il Rossiglione smontato con un coltello il petto del Guardastagno aprì : Petò nella andata all' uscio oprì al marito: Ed ella avendo spazio, tutto l'animo suo gli aprì: La donna, come Arriguccio aprì la camera ec.: Il cavaliere, messo mano ad un coltello. quello aprì nelle reni : Ciò, che futto areano, gli discoprisono. E perchè il Bembo dice, che pare più nuovo a dire Dolfe, che Volle, e Volse, e Dolse; a noi dee parere vie più che nuovo, che altri si prenda a ragionare di Lingue, e di Grammatica, e non sappia, che U si muti in F; e che di Dolui, e di Doluit, si possa fare agevolissimamente Dolfi, e Dolfe; e di Doluerunt, Dolfero; e molto più agevolissimamente, che non si dee poter fare Volli, Volle, Vollero, Ora queste voci non pure si trovano alcuna volta dette dagli antichi; ma sempre si trovano così dette dal Boccaccio nelle novelle, e non mai altramente. Ultimamente non ha dubbio, che dobbiamo riconoscere due fini in Dolse , e Dolfe , e in Bebbe , e Bevne ; ma in quel medesimo modo non gli dobblamo già riconoscere in Diede, e Die, in Fece, e Fe. Perciocchè la varietà de fini ne' primi procede dalla varietà delle consonanti; e ne'secondi dall'accorciamento della sillaba.

#### GIUNTA

## (66)

Delle cose dette qui dal Bembo intors; no a'fini, e alla formazione della prima di seconda, e terra voce 'del preterito indiacativo del numero del più, non dico altro; parendomi, che ne sia stato dettoi alsufficienza là dove sen' è per me ragionatori

# GIUNTA.

## (0)

Vuole dire il Bembo, dicendo: A quello poscia, che nel pendente pare, che stia nel passato; che questo tempo ha riguardo a tempo passato, e per se non istà, ma dipende da quello, come diremo appresso. Ora disse, che non solamente Avera si congiugne col partefice passato, ma ancora Ho; e poi a questo congiugnimento aggiugne ancora Ebbi; ne so perchè tralasci Averò in questo modo indicativo congiungentesi col partefice, similmente

trasportandolo nel soggiuntivo. Ancora tratta, che differenza abbia tra Amai, e Ho Amato, ma non fa parola, che differenza abbia tra Ebbi Amato, e Amai. quanto al significare; nè parimente tra Aveva Amato, e Amai, o Amava, ne medesimamente tra Avrè Amato, e Amerò. Perlaqualcosa pare, che sia da parlare di questi tempi più pienamente, che non ne ha parlato il Bembo. Adunque è da sapere, quanto è al significare, che divere congiunto col partefice passato affigge termine certo all'azione perfetta, il qual termine si ferma nel tempo del verbo Avere. Adunque quando io dico, Ho Amato. significo , che l'azione dell'amare e compiuta. Ma. perciocche Ho è presente, ancora significo, che pure ora ho fornita la predetta azione. Laoude, dicendo io. Quando ho amato, mi pento; si dimostra in queste parole, che niuno spazio corre tra l'azione già fatta, e l'azione facentesi : ma solamente si dimostra l'ordine: perciocche affigge il termine del fatto al principio del presente: onde dinomino questo tempo, Passato Presente; il simigliante dico degli altri congiugnimenti. Aveva amato congiugne il fine del fatto col principio dello mperfetto: onde questo è da dinominare, Passato Imperfetto. Ed Ebbi amato congiugne il fine del fatto col principio del fatto: sicchè Passato Passato si può appellare, E Avrò amato congiugne l'estre-

la sua significazione è di posarsi in su il tempo di un'altra azione, e di avergli rispetto; convenevol cosa parea, che non si potesse cominciare ragionamento da questa maniera de' tempi, se nob andava avanti il tempo di un'altra azione, e così si costuma di fare in Ebbi amato, e in Avrò Amato. Ma così nou si costuma già sempra in Ho amato, e in Aveva amato. Vero è che io stimo, sempre doversi supplire il tempo di una azione, che vada avanti al tempo dell'altra azione così: lo ho scritti i fogli, cioè Tu vieni quando io ho scritti i fogli, o Ti significo ciò, o altro, che più allora si avvenga. Ed è da sapere, che pare, che Ebbi amato significhi non passato avanti passato, ma passato dopo passato; cice non pare, che si congiunga col principio del passato, ma col fine. Il che contrasterebbe a quello, che abbiamo detto: Il famigliare, ragionando co' Gentilnomini di diverse cose, per certe strade eli travio, e a casa del suo Signore condotti gli cbbe. Nel qual parlare si vede chiaramente, che prima andò avanti il traviare, e poi segui l'avergli condotti Ma quantunque la verità stea così; nondimeno la natural forza di questo congiugnimento Ebbe condotti, significa, che andasse prima avanti il condurre, e poi seguisse il traviare. Ed è altrettanto, come se si dicesse: Gli traviò, quando gli ebbe condotti. Il che figuratamente sogliamo usare nel volere dimostrare le azioni tosto; che contuttochè sieno fatte poi , diciamo essere state fatte prima, parlando per trapassamento di verità, come quel motto di Omero este keogasor sora. Adunque è modo vaghissimo di mostrare la cosa essere fatta con velocissima prestezza; e a questo segno si deono indrizzare gli esempli del Petrarca:

Non volendomi Amor perdere ancora, Ebbe un altro lacciuol fra l'erba teso. Mentre io mirava subito ebbi scorto.

Ora per le cose dette si crappende, se io non m'inganno, quanto imperfettamente, e male aucora il Bembo abbia ragionato di questa materia; e per quelle, che si diranuo, apparirà quanto parli poco chiaramente, e poco veramente, dicendo: È il vero, che la voce del verbo, del quale il sentimento si forma, si muta per chi vuole ora in quella della femmina, ora mell'un numero, e quando nell'altro Adunque io dico, che gran differenza è in questa materia tra il rinchiudere sotto Avere il partetice, o il sostanivo solo, che si tiri dictro il partefice. L'esemplo sia quel del Petrarca:

Le man l'avessi io avvolte entro i capelli.

Se noi ripogniamo sotto Avessi il partefice Avvolte, seguirà, che il desiderio si debba trasportare al tempo preterito Impliculssem. Ma se vi ripognamo le mani sole, che poi si tirino dietro il partefios Avvolte, il desiderio è presente Implicarem, si come è la intenzione dell' Autore. Oltracciò l'azione dell'avvolgere di necessità non procede da colui, che comprende il sostantivo solo sotto il verbo Avere. Il che appare più manifestamente in questo altro esemplo:

Nel più lieto dal carcer si disserra, Chi intorno al collo ebbe la corda avvinta.

Perciocchè il ladro non si aveva egli stesso avvinta la corda al collo, ma il Giustiziere. Quando adunque il partefice non si raccoglie sotto il verbo Avera, sempre si accorda con la cosa avuta in numero, e in sesso. E gli esempli soprapposti ne possono far fede:

Le man l'avessi io avvolte entro i capelli:

Perciocchè Avvolte in numero, e in sesso si accompagna con Mani.
e:

Nè più lieto dal carcer si disserra, Chi intorno al collo ebbe la corda avvinta. 402

Ne mai ciò falla appo alcuno. Ma così non avviene appo il Petrarca (che dell'usanza del Boccaccio parleremo poi) quando il partefice, e la cosa avuta si ripone sotto Avere; che contuttoche regolatamente il partefice con la cosa avuta si accordi, e con l'avente:

..... Le carte
Ch'avean molti anni già celato il vero.
.... L' ociose piume
Hanno del mondo ogni virti bandita:

Nondimeno si accorda ancora con l' avente.

..... Di quella fronde,
Di che sperato avea già lor corona;

sperato disse, e non Sperata, e:

Non ha promessa.

Ne si discorda dalla cosa avuta nel sesso solo, ma nel numero ancora:

. . . . . . L' ultimo lasso

De'miei giorni allegri, che pochi he visto.

E oltracció nel numero, e nel sesso insieme: L'avrei dette le mie lunghe fatiche.

Ma avviene alcuna volta, che non si accorda nè con la cosa avente, nè con la cosa avuta:

Da le man, da le braccia, che conquiso Senza muoversi avrian qua più rubelli Fur d'Amor mai;

ed:

Ella avrebbe a me risposto Qualche santa parola.

Conchiudiamo adunque, che appo il Petrarca il partefice o si accorda con l'avente, o con la cosa avuta, o si rimane nella voce maschile singolare, senza accordarsi nè con l'una cosa, nè con l'altra. Ma perciocchè quando si accorda con l'avente. dee l'avente essere maschile, e singolare: non sarà male a dire, che mai non si accorda con l'avente, ma che si rimane nella voce maschile singolare. Ma l'uso del Boccaccio si scosta da quello del Petrarca; perciocchè il partefice appo lui sempre si accorda in sesso, e in numero con la cosa avuta. Ma sono alcuni casi, ne' quali pare, che si discordi, é non è però così: laonde è da ricorrere a simile considerazione. Quando i verbi sono stanti; e stanti ap:

pello quelli che finiscono in se l'azione, sì come gli appellano ancora gli Ebrei, o non trasportano l'azione nel quarto caso, sempre si usa di allogare il partefice in fine singolare maschile: Ma desiderose di seguitarlo, avien già più particolarmente tra se cominciato a trattar del modo: Molte volte aveva desiderato di avere cotali insalutuzze di erbuccie: La Gentildonna con lei rimasa, avendo prima molto con madama Beritola pianto de' suoi infortunii: Con loro insieme ho servito a San Cresci in valcava. Quando seguita dopo il partefice lo 'nfinito', si può accordare con lo 'nfinito: Ho sentito e udito ec. quelle cose late; e si può accordare col nome: E avendo molte volte udita la Donna di maravigliosa bellezza commendare, desiderarono di vederla: Alcune cose, le quali Bassano eli domandava, sì come meno convenevoli, non aveva volute fare. E si accorda non solamente con lo nfinito manifesto, e aperto, ma ancora col sotionieso, e nascoso; La giovane, che quanto più potuto avea, la sua pregnezza tenuta avea nascosa. Quanto più petuto, sottontendi. Tenere: Assai ven' eran, che lei avrebbon detto culei, chi ella era. Avrebbon detto, sottontendi, Essere. E contuttochè il Beccaccio indifferentemente usi di accordare il partefice o col nome, o con lo 'nfinito; par nondimeno, che la sottigliezza gramaticale faccia discernere gran

differenzia tra questo modo di parlare: Ho sentito quelli cotali fare, e tra questo altro: Ho sentiti quelli cotali fare. Perciocchè nel primo modo si ha principalmente riguardo al fatto, e nel secondo alle persone. Esemplo: Io sono stato più volte già là, dove ho io veduto merendarsi le donne; perciocchè il maestro Alberto aveva inteso a riguardare principalmente il fatto del merendarsi. Quando dopo il nome, il quale si doveva accordare col partefice, seguita Che, il quale Che fa stare tutta la chiusa delle parole in forza di nome, si può porre il partefice nel singolare maschile, come se si accordasse con Che: O se avuto ha credenza, che io mai da voi amato fossi: Poiche Iddio mi ha fatta tanta erazia, che io anzi la mia morte ho veduto alcuno de' miei fratelli : Simil cosa a miracolo per certo pareva a tutti avere udito, cioè che un cherico alcuna cosa magnificamente avesse operata. Dove Credenza, e Grazia nou come nomi femminili stanno, ma per tutto quello, che segue; ed è altrettanto come se si dicesse: O se avuto ha che ec., e Poiche Iddio mi ha fatto, che io ec.. E avviene alcuna volta, che il nome femminile si accorda col partefice maschile; perciocche ha più riguardo al sentimento, che alla voce, come avviene di Ogni cosa: La quale ogni cosa così particularmente de fatti d' Andreuccio le disse, come avrebbe per poco

detto egli stesso: Come io avrò loro dato ogni cosa. Non niego già che non si truovi una fiata sola congiunta col partefice femminile: Lisimaco ogni cosa opportuna avendo apprestata. E forse ancora Presura per questa medesima cagione non effemmina il partefice; perciocchè si considera con atto: Aveva il Papa saputo la presura. Appresso il partefice del verbo Fare, quando ripete il verbo, che è andato avanti, non si accorda col nome già posto, ma si fa riuscire nel fine maschile singolare: E quivi pensò di trovare altra maniera al suo malvagio adoperare, che fatto non avea in altra parte: Ne altra vista di alcun sentimento fece, che avrebbe fatto un corpo morto: Il quale per torre i panni ( come fatto avea i denari ) veniva. Appresso il partefice finisce nel maschile singolare, quando il verbo stesso del partefice di nuovo seguita: Colei maritando, cui egli amava, senza aver preso, o pigliare del suo amore fronda, o fiore, o frutto: Ma solamente ad aver veduto, e veder continuamente gli ornati costumi, e la vaga bellezza, e l' ornata leggiadria. Oltracciò sono alcuni verbi congiunti in guisa con certi nomi, che più tosto pajono, e deono essere riputati verbi soli, che verbi, e nomi insieme, come sono Por mente, Por gli occhi addossò, Darvia, Aver veglia: Laonde il partefice loro non si accorda con detti nomi: lo non so, se lu

ti hai posto mente, come noi siamo tenute strette : Se io ho bene in altro tempo. che io in queste vostre contrade usato sono, alla maniera, la qual tenete nelle vostre battaglie, posto mente. Perchè ancora si ordina Por mente col quarto caso, come se fosse verbo semplice alcuna volta: Se voi il porrete ben mente nel viso, egli è ancora mezzo ebbro: Se voi non ci credete, ponete mente le carni nostre, come elle stanno: Alla giovane aveva posto gli occhi addosso un giovinetto leggiadro: Col quale ho dato via al tuo desiderio in potermi fare del mio peccato conoscente: Io ho più volte avuto voglia di far ciò. Ora sono alcuni luoghi, i quali male intesi pajono contrariare alla regola soprapposta, si come e: Non a quella chiesa, che esso aveva anzi la morte disposto, ma alla più vicina le più volte il portavano. Che non s'interpetra Laquale, ma Neila quale, o Alla quale; altrimenti seguirebbe, che Disporre Chiesa significasse Elegger Chiesa per sepoltura. E come: Lui fece ricoverare in quella cassa, che il marito detto l' aveva. Che, Nella qual cassa, e non La quale: Madonna Jancofiore, avendo alcuna cosa sentito de' fatti suoi, gli pose gli occhi addosso. Alcuna cosa sa dell'avverbio; si come altrove: Se ad alcuna forse alcuna cosa giova l'averle lette. Nulla parimente è avverbio in questo altro esemplo: Io non avrò fatto nulla.

Confesso nondimeno, essere alcuni lunghi nelle novelle, i quali, secondo il giudicio mio, sono errati per colpa degli Scrittori, o degli Stampatori, o se non sono errati. non consiglierei alcuno a seguitargli, per la rarità, e son questi: Del pero tagliato, che colpa avuto non avea, si doleano: Se lo Scolare saputo avesse nigromanzia, per se adoperata l'avrebbe: Ma avendogli più volte Tito dato favole per risposta: Nè avendo avuto in quello cesa alcuna altra, che laudevole, se non una, Ura questa giunta, che fece ultimamente il Bembo in questo luogo al suo libro, dicendo: Ho visto, che disse il Petrarca invece di Ho vedute, non è della Toscana, si doveva riporre là dove si parlò de partefici, e non qui. Nè lascerò ancora di dire. che io non credo, che il Boccaccio scrivesse mai, Alla quale era convenuta vivere. in luogo di dire Era convenuto, in quello esemplo: Il che molto a grado l'era, sì come a colei, alla quale parecchi anni, a guisa quasi di sorda e di mutola, era convenuto vivere, per non avere persona intesa Anzi crederò, che egli scrivesse, Si come a colei, che parecchi anni ec., o Si come a colei, la quale parecchi anni, ec., sì come si truova scritto in testi scritti a mano molto antichi delle novelie, che sono appo me.

### GIUNTA.

## (68)

Ma come è vero, che la prima voce del tempo, che è avvenire porti questa necessità, cioè di avere l'accento sempre sopra l' ultima sillaba, se si legge Ancidoraggio, Serviraggio, Falliraggio, Averaggio, Morraggio, Saraggio, Risapraggio, e Diraggio, e Torrabbo, i quali futuri hanno l'ultima sillaba disaccentata? Appresso, perchè soggiunge il Bembo, che le altre voci di questo tempo, sì come quelle de' tempi già detti, da questa prima pigliandosi, agevolmente si formano? lo domando, come può aver luogo questa agevolezza di formazione nelle voci di questo tempo; non essendo vero, che le voci di alcun tempo seguitino la formazione delle voci degli altri, nè quelle la formazione di questo? Come per cagion di esemplo. La prima persona del più nel presente de' verbi della prima maniera dopo la consonante verbale ha Iamo, Amiamo; e quella dello 'mperfetto Avamo, Amavamos e quella del preterito Ammo, Amammo. E nondimeno, se Amo fa Amiamo, Amava doveva fare Amaviamo; o facendo A-

mava, Amavamo; Amo, seguendo quella medesima formazione, doveva fare Amamo. Questa cosa medesima diciamo di Amammo , che non doveva raddoppiare Mm, se non voleva traviare dalla regola delle altre voci. Niuna delle quali forme si confà con quella del futuro, che nè Ameriamo, nè Ameramo, nè Amerammo ha per prima voce del numero del più, ma Ameremo fine dissimile. Ora per la formazione vera di questo tempo è da sapere, che la Lingua nostra non ha voce semplice futura, se non tre sole in un verbo disusato, o non usato mai, e sono queste, Fia. Fie, o Fia, Fieno, o Fiano, o Fiero . si come si truova scritto spesse volte appresso gli Antichi, mutata la N nella R: ma le ha composte del presente del verbo Avere, e dello 'nfinito del verbo . il cui futuro si richiede; dicendosi Dire ho, rella guisa, che si dice appresso i Greci liyareye, e appresso i Ladni Dicere habey samplicando il futuro like Dicam. Vero è, che gl'infiaiti della prima maniera in questo componimento si riducono alla natura di quelli della seconda, e della terza, cambiando A in E, e dicendosi Amerò, e non Amarò: quantunque i Sanesi conservino A negl'nfiniti de verbi della prima maniera ancora in questo componimento, dicendo Amarò, e non Amero: perciocchè A è vocale molto amata da' labbri loro. Ma dall' altra parte Essere

solo tra tutti i verbi cambia E in A in questo componimento, e dicesi Sarò, e non Serò. Perlaqualcosa sarà meno da maravigliarsi, che si dica Possanza da Possendo, e Sanza alcuna volta da Absentia. Adunque, perciocchè Avere ha tre voci della prima persona del presente dello udicativo del meno, Ho, Aggio, Abbo; quindi avviene, che componendosi con lo 'nfinito del verbo, il futuro del quale cerchiamo, riesce Amerò, Risapraggio, e Torrabbo. Ora si ritrovano meno spesso queste forme Risapraggio, e Torrabbo. che non si fa quella Amerò; perciocche ancora le voci semplici Aggio, e Abbo si ritrovano meno usate, che non si fa Ho. Appresso, perciocchè Avere nel presente nella seconda persona del meno ha Hai. e nella terza Ha, e nella prima del più. accorciandola alla Lombarda, Emo da Avemo, e nella seconda Ete da Avete, e nella terza Hanno; perciò si dice Amerai, Amerà . Ameremo, Amerete, Ameranno,

## GIUNTA.

(69)

Dee esser cosa vie più che manisesta, che sacendo Avere nella terza voce del più del presente indicativo, come abbiam detto, H.n.no., e componendosi così intera con lo "infino del verbo, dee servare lo due Nn. Ma che faceva più di bisogno a dire, N essere consonante richiesta alle terze persone del più, che M alle prime del più, o T alle seconde del più, delle quali consonanti si tace?

### GIUNTA.

### (70)

Nel congiugnimento dello'nfinito col presente indicativo di Avere, per formare il futuro, è da por mente, che in alcuni verbi si dilegua la consenante verbale, e la vocale anzi terminante; e in alcuni altri si dilegua la vocale sola, conservandosi la consonante; e in alcuni altri si dilegua la vocale, cambiandosi la consonante. Ora si dilegua la consonante verbale, e la vocale auzi terminante in Farò, Dirò, Berò, Starò, Darò, dovendosi ragionevolmente dire Facerò, Dicero, Beverò, Stagerò, Dogerò, niuno de quali è in uso, se non Dicerò bene spesso appo Dante, e alenna volta in Aiò, e in Pord, in luogo di Averd, e di Poterd: l'uno de quali, cioè Poterò si truova pu-

re alcuna fiata usato dal Boccaccio nelle novelle; ma l'altro, se la memoria non m'inganna, è schifato e da lui in quel libro, e dal Petrarca. E la vocale sola si dilegua, conservandosi la consonante, in Andrò, e in Compertò, in luogo di Anderò, e di Compererò: e in Portrò, in luogo di Porteró; poiche nell'istoria di Troilo e di Criseida si truova appresso il Boccaccio Portrai: e in Dimorro, in luogo di Dimorerò; trovandosi appresso il volgarizzator di Pietro Crescenzo, Dimorranno, che sono verbi della prima maniera: e in Avrò, Potrò, Dovrò Saprò, Cadrò, Parrò, Vedrò, che sono della seconda maniera, in luogo di Averò, di Poterò di Doverò, di Saperò, di Caderò, di Parerò, e di Vederò, niuno de'quali, quanto mi ricorda, è in uso appo il Boccaccio, e'l Petrarca, da Vederò in fuori: e in Rispondrò, dicendosi nella predetta istoria, Rispondrà: e in Vivrò, in luogo di Risponderò, e di Viverò, che sono della terza: e in Sofferro, Morro, Guarrò. Udrò. in luogo di Sofferirò, di Moriró, di Guariro, e di Udirò, che sono della quarta. E si dilegua la sopraddetta vocale, cambiandosi la consonante in R, in Merrò, ancorache si truovi scritto alcuna fista, Menrò, e in Perrò, in luogo di Menerò, e di Penerò, che sono verbi della prima maniera: e in Terrò, in Rimario, in Dorro, in Vorro, in Varro,

in luego di Tenerò, di Rimanerò, di Do. lerò, di Volerò, di Valerò, che sono della seconda maniera; viuno de' quali credo essere in uso appresso il Petrarca, e'l Boccaccio: e in Condurrò, in Corrò, in Sciorrò, in Torrò, in Trarrò, in Porrò, in luego di Conducerò, di Coglierò, di Scioglierò, di Toglierò, di Traggero, di Ponero; de quali Conducero, Togliero, Traggerò, e Ponerò, non credo essere stati usair dal Boccaccio, o dal Petrarca, e sono tutti della terza maniera: e in Sarro, in Vertò, in luogo di Salitò, e di Venirò. i quali sono della quarta maniera, e de' quali l'eniro, non è usato dal Boccaccio. o dal Petrarca. Ora è da notare, che lo 'afinito di alcuni verbi patisce alcuno de' sopraddetti difetti, che il futuro non patisce, come si dice Rompre, in luogo di Rompere, ne perciò si dice Rompro, e si dice Scierre, in luogo di Scegliere, e non sì dice Scierrò; si dice Credre, in luogo di tredere, nè si dice Credrò. E dall'altra parte il futuro di molti verbi patisce alcuno de' sopraddetti difetti, che non patisce lo 'nfinito, onde è formato il futuro: sì come si dice Andrò, Comperrò, Dimorrò, Portrò, Aiò, Avrò, Porò, Potrò, Dovio, Saprò, Cadrò, Parrò, Vedrò, Sofierio, Morrò, Guarro, Udrò, Merrò , Perrò , Terrò , Rimarrò , Dorrò , Vorrò. Varrò, Sarrò, Verrò; e nondimeno non si dice Andre, Comperre, Dimorre,

Portre, Are, Avre, Pore, Potre, Dovie, Supre, Cadre, Parre, Vedre, Sofferre, Morre , Guarre , Udre , Merre , Perre , Terre, Rimarre, Dorre, Vorre, Varre, Sarre, Verre. Sono poi alcuni infiniti, che nelle passioni sono pari a'futuri; come Faro, Fare: Duro, Dire; ancorche appresso Dante, e altri antichi si truovi spesso Dicere, si come dicemmo trovarsi Dicerò: Berò, Bere: Storò, Stare: Darò, Dare : Condurro , Condurre ; benche Dante, per servire alla rima, dicesse Ridure: Corrò, Corre: Sciotrò, Sciotre: Torrò, Torre: Trarro Trarre; benche Guittone da Arezzo, e Dante da Majano, per servire alla rima, dicessero Trare: Porro, Porre, E la ragione al mio parere è manifesta della differenzia; perciocche i verbi della prima, della seconda, e della quarta maniera, non possono ricever difetto nella sillaba anziterminante nello 'nfinito, acciocchè non rimangano disaccentati: il che sarebbe sconvenevole. Ma i verbi della terza maniera, perciocche hanno l'accento in su la terza sillaba, non sono sottoposti alla predetta sconvenevolezza. Laonde si dovrebbe poter dire Rispondre, sì come si dice Rispondrò, e livre, sì come si dice Vivro, quantunque non si dicano. Ora io vorrei sapere, per qual ragione, o proporzione; si è indotto a credere il Bembo, che dovendosi profferere il futuro di Volere disteso, ne cambiato,

si dovesse dire Vogliero, dicendosi Volere, come Dolere? Ma se Dolere fa Dolerò ; adunque Volere dovrà fare Volerò. Il quale futuro peravventura non si proffera disteso, e non cambiato, per non inciampare nel futuro di Volare, che similmente fa Volerò. Ancora vorrei sapere, se Vollero, Volsero, terza persona del numero del più del preterito indicativo di Volere è voce di questo verbo Volere? Certo si. Nè è alcuna di queste due Volere, Volessero, le quali due sole, secondo il Bembo, tra le aventi R conservano L. Adunque per l'autorità del Bembo non Vollero, o Volsero, ma Vorro si converrà dire.

#### GIUNTA.

#### (71)

Ió non mi posso lasciare indurre a credere, che a persone presenti non si possa commettere cosa futura ancora; e che parimente non si possa commettere tra le persone presenti così a terze, come a sconde. Perciocchè ora comandiamo, che la cosa imposta allora si mandi ad effetto, qualudo si comanda; ora molto tempo dopo; e appresso ora dirizziamo il parpo

lare ad alcuno, ora parliamo di lui, quantunque sia presente, come di terza persona. Laonde possiamo comandare non pure cose presenti, ma future ancora; e non solamente con le seconde voci, ma con le terze. Oltracció ; se il desiderio ha prime voci, perchè non le può, e dee avere il comandamento? Perciocche io pon so vedere, perche ragione io possa da me . desiderare alcuna cosa, la quale io non possa ancora domandare con comandamento. Conciossiecosachè, se'io mi posso dividere per immaginazione in due parti, l' una delle quali sia minore, e desiderante, e l'altra maggiore, e concedence; io mi possa ancora dividere per questa medesima immaginazione in due parti, l'una delle quali sia maggiore, e comandante, e l'altra minore, e ubbidiente.

GIUNTA

(72

Ora non și trova îl comandativo modo avere se non la seconda persona di tutti i verbi della prima maniera, e le infrascritte cinque persone seconde Dà, l'a, Sta, Va, e Te; quattro delle quali souo Bembo Vol. XI.

118

de' verbi della terza maniera, e una de' verbi della seconda; non si trova, dico, avere le persone presenti singolari differenti dalle seronde persone di altro modo. Ne ci dobbiamo perciò a partito niuno del mondo lasciarei dare a intendere, che le predette persone o differenti ; o non differenti delle seconde di altro modo , sieno prese dalle seconde presenti dello 'ndicativo; venendo manifestamente dal Latino comandativo, come Ama, da Ama, e Dà da Da, e Fa da Fac, gittato C; e a questa similitudine Sta, e Va,-e Di da Dic, gittato C, e Odi da Audi ; e a questa similitudine Vali da Vale, e Leggi da Lege, tramutandosi con molta agevolezza E in I, e per conseguente affrontandosi queste voci comandative della seconda, terza, e quarta maniera con le seconde singolari del presente dello 'ndicativo. Ed è da sapere, che questa seconda voce, quanto a forma propria di questo modo, manca in sei verbi , Avere , Sapere , Dovere, Potere , Essère , Volere ; in luogo della quale si usa quella del desiderativo. Abbi . o Abbia, e uon Hai o Ha: Sappi, o Sappia, e non Sai, o Sa: Debbi, o Debbia, e mon Dei : Possi , o Possa, e non Puoi: Sii, o Sia, e non Sei : Vogli, o Voglia, e non Vuoli, o Vuoi; e peravventura ancora in Solere, se egli facesse di bisogno di comandare con questa voce; perciocche non si userebbe Suoli, ma Sogli, o Soglia. Hè Soffera è voca del desiderativo, come le sopraddette, ma del comandativo seguitante la regola de verbi della prima mamiera, per la ragione detta altrove.

## GIUNTA.

(73)

Per parlar più distintamente, e più pienamente, era da dire, che in questa voce si può lasciare lo I finale; e la alcuni altri la consonante verbale, o le consonanti : e in altri si lascia la sillaba finale, cioè la consonante, e la vocale. Si può lasciare lo I finale, seguendo consonante, o accompagnandovisi voce disaccentata, ne quattro verbi, che in compagnia di N naturale hanno G accidentale nella prima voce dello 'adicativo, Tengo, Venge, Pongo, Rimango; Tieni, Tien; Vieni, Vien; Poni, Pon; Rimani, Riman; e ne' suoi composti , Sostieni , Sostien ; Riponi , Ripon, e altri. E ne due verbi, ne quali dicemmo dileguarsi R nella prima voce dello indicativo: Muojo, Appajo; Muori, Muor; Appari, Appar; benche non mi ricorda ora esemplo di scrittore lodevole di Appar. Si può lasciare la consonante e le consonanti in Vedi, dicendosi Vei :

in Togli, dicendosi Toi: in Cogli, dicendosi Coi; e ne' composti, come Accogli, Accoi (Vero è che si lascia ancora I, quando si accompagnano con voce disaccentata, di che si pariò di sopra. Si còme si lasoia ancora. in Trai, e dicesi Trati, e Trane appo Dante; e alcuna volta sequendo consonante il predetto I si trova meno per difetto dello scrittore più tosto, che per altro: il quale scenteado poco sonare I nella proferenza nel predetto luogo lo mette tutto da parte, come si fa ancora di Sei, Se', e di Fei, Fe'; e quindi è, chè nel Petrarca si legge:

To di me quel che tu puòi:

e in Dante:

Dimandal tu, che più gli l'avvicini, E dolcemente, si che parli accolo:

Intorno al quale esemplo non lascio di dire, che soleva raccontare Giovanni Stefano Eremita da Ferrara persona modesta, che essendo egli capitato a Roma al tempo di Papa Liose X., trovò molte persone, che gli fecero carezze, e tra le altra messer Pietro Bembo. Il quale avendo prima siputo; lui dilettarsi della commedia di Dante, gliene domando molte cose, e di molte, senza domandare, intese il parer. suo; essendo esso Giovanni Stefano

vago; sì come giovane in quella stagione, ul apparere, e di rendersi grazioso ad un così gran Valeutuomo, e tanto caro al Papa. Ura tra gli altri luoghi male intesi dagli altri, che egli gli dichiarò della commedia di Dante, si fu questo:

Dimandal tu, che più gli t'avvicini, E dolcemente, sì che parli accolo:

sponendolo appunto, come poi qui ha lasciato scritto il Bembo, il quale allora si fece beffe della predetta sposizione : affermando, che se Accolo avesse voluto dire Accoglio; chè non Accolo, ma Accollo di necessità si sarchbe conventta dire. Ne mai poi in processo di tempo fece segno alcuno, quantunque più volte ne ragionassero insieme, di accordarsi al parer suo, forse per non confessare in diminuis mento dell'acquistato grido, che altri intendesse luogo di Poeta vulgare non inteso da lui , o per alcuno altro rispetto , il quale non pote in tutto essere commendabile. Ma nondimeno è da sapere; che Francesco da Buti Pisano, e Benvenuto da Imola, sponitori antichi di Daute, avevano prima dello Eremita, e del Bembo conceputo il vero intelletto di questo luogo. Ma tornando a nostra materia, si lascia la sillaba finale, cioè la vocale, e la consonante in Di, dovendosi dire Dici; in Fa, e in Da, devendosi dire Faci, e

Dagi; in Sta, e in Va, dovendosi dire Stagi, Vadi; e in Te, che non siene da Togli, come pare, che abbia opinione il Bembo; ma o da Tieni, perdendo, come gli altri, l'ultima sillaba, o è la vone stessa Greca Te, che significa Togli Le quali voci Di, Fa, Da, Sta, Va, Te, restano, seguendo, o non seguendo consonanti; è accompagnandosi con voce disaccentata, si raddoppia la consonante della voce disaccentata, Dimmi, Vanne: il che non avviene in quelle voci, che lasciano la consonante sola, come appare in Accoi, Accolo. Medesimamente si è usato di lasciare appresso alcuni Poeti la sillaba finale in Guarda, quando si accompagna con Ti voce disaccentata, dicendosi Guarti. sì come disse messer Cino in un sonetto

Guarti d'Amor, se tu piangi, e stu ridi;

e'l Boccaccio nella Melsola:

E grido forte, oimè, giovane, guarți;

e aucora

Il gridar guarti guarti con un atto.

Ora è da sapere, che si trova Miserere voce del comandativo, e sola di questo verbo usata in verso, e in prosa, la quale non finisce in I, come le altre, ma in E, post presa dal Latino.

GIUNTA.

(74)

Manifesta cosa è, che appresso gli Ebrei, e i Greci si prende lo ninito per lo comandativo; e ancora ne appajono alcuni vestigi appresso i Latini nel comandativo del passivo, secondo alcuni Granatici, da quali possono avere imparato i nostri Vulgari l'uso dello ulinito, in luogo del comandativo, quando negano; alvo sa non vogiamo dire, che vi abbia difetto di Dosi Non dire in quel modo. Il che a me pare' assai verissimile.

GIUNTA

(75)

Abbiamo mostrato infino a qui le voci de verbi vulgari nascere dalle latine, dalle future dello diciativo in fuori; si come ancora nascono queste dello infinito. Perchè non è da dire, che esse o reggano, o formino le altre voci, trattene le voci del futuro dello indicativa, e quelle del potenziale, come si vedrà; o sieno rette, o formate da alcuna delle altre.

### GIUNTA

## **(**75)

Ora simile a Torre: è Scerre, con le altre cinque voci di sopra nominate. Condurre, Trarre, Porre, Sciorre, Corre, ma non son ben certo, che a tutte indifferentemente si possa levar l'ultima sillaba: perciocche non credo, che si dicesse Scer le rose tra gli altri fiori; ne Seior la cuffia; nè Cor la biada, come si dice, Condurmi, Trarmi; comeche Dante dica. Trarreti. e Trarresi ancora, Pormi, e Tormi. Ed è da notare, che se è paruto ben fatto al Bembe a fate accorto altrui di questo mutamento della R nella L nello infinito; non doveva tralasciare di fare ancora altrui accerto, del mutamento della consonante della N nella L, in un'altro modo, leggendosi nel l'etrarca :

E se qui la memoria non m'aita, come suol fare, iscusilla i martiri,

in lucgo di dire Iscusinia. E alcuna volta M in L, leggendosi nell'amore di Troilo, e di Criscida appo il Boccaccio:

E quel che noi abbiam dirittamente Nel mondo a viver, cor del corpo mio, Vivialle con dilutto intimperante

Viviallo con diletto insiememente. E appresso doveva dire, che la R nello 'nfinito, quando si accompagna con Gli, si può dileguare, sì come si dilegna in Ringrinzagli, e in Appassagli, in lango di Ringrinzargli, e di Appassargli, appresso il volgarizzator di Pietro Crescenzo, il quale disse : Anco sogliono le formiche andar sopra la pianta, e sopra lo nnesto tenero, e generar nelle frondi certi vermicelli, e ringrinzogli, e appassagli, e anco impedire il crescimento de ramuscelli: sì come fu detto di sopra, che N si dileguava altresi in compagnia di Gli; esemphiscandosi ciò in Ripogli, in luogo di Ripongli. Ne doveva tacere, che Dante usasse Velle, ed Esse alla Latina in luogo di Volere, e di Essere in rima nel Paradiso.

(77

Sono quattro casi molto tra se differenti, ne' quali lo 'nfinito richiede il primo caso della persona, o della cosa, che fa. Il primo è, quando si pone lo infinito in luogo di gerundio, il che si fa con le particelle Per, In, ton, A, Senza; e e peravventora , cen altre, se altre ci sono di questa forza, e ren l'articolo maschile singolare. Esemple: Che per farnegli io una ora, in su lo mia morte. Oveste parcle dette in questa gnisa non vagliono altro, che si vagha il gerundio. cioè: Che facendonegli io una ora in su la mia morte: ne altimenti si dovrebbe, o potrebbe sporre In farnegli io unas Con farnegli io una: A' farnegli io una. E, Senza vederla egli, si trasforma nel gerupdio in questa guisa: Non vedendola egli E si riconosce il perundio ancora nello plinito in compagnia dell'articelo, come: Signor mid, il volere to le mie poche forze sottoporre a gravissimi pesi, m'è di questa infermità stato cagione. Ora in queste parole, 4 volere io, si riconosce non solamente, come dico, il gerundio,

cjoè Volendo io : ma ancora la volontà nome, che regge le seguenti parole: M'è di questa infermità stata cagione; ciò operando l'articolo: il che non opererebbe la proposizione, come : Per volere io le mie poche forze ec. si come altresi non l'opererebbe il gerundio semplice, Volendo io. Ed è cosa ragionevole, che la persona, o la cosa, che fa, si dlieghi nel primo caso, per cessare dubbio possibile a surgere dagli altri casi ; si perchè il gerundio richiede cotal caso, in luogo del quale è poste lo'nfinito con le predette particelle; o con l'articolo, nella qual-forza l'usarono gli Ebrei prima di noi, e i Latini , non pure, e i Greci; leggendosi nel libro della natura degl' Iddii di Cicerone: Magnam molestiam suscepit Chrysippus, reddere rationem vocabulorum. Ora cost come il gerundio domanda il primo caso, e dopo se; perciocchè non si direbbe, lo parlando, ma si dee dire, Parlando io; così lo nfinito, quando ha forza di gerundio, domanda il primo caso, e dopo se solamente, come: Che per farnegli jo una 'ora in su la mia morte: Signor mio, il volere io le mie poche forse sottoporre a gravissimi pesi. Ma quando non ha forza di gerundio, demanda il quarto caso, quantunque sia persona, o cosa faciente, alla Latina; laonde sono da reputare, Augelletti, e Piagge, quarti casi in questi versi :

E cantare augelletti, e fiorir piagge, En belle donne oneste atti sogvi, Sono un deserto, e fiere aspre e selvagge.

E similmente Donne è quarto caso in questi altri:

Ne tra chiure fontane, e verdi prati : Dolce cantare oneste donne e belle; Ne altro sarà mai,

dovendosi sporre Cantare augelletti, e Fiorir piagge, e . Cantere oneste donne e belle, nou per lo gerundio, Cantando augelletti, e Fiorendo piagge, e Cantando oneste donne e belle; ma per lo nome, cioè: Il canto degli augelletti, e Il fiorimento delle piagge, e Il canto delle oneste donne e belle. Il secondo caso, nel quale lo nfinito richiede, o può richiedere il primo caso , è quando dopo Chi, Cui, Quale, Che, Dove, e Come, si alloga lo nuito; perciocche vi ha difetto di verbo . il quale . si dee sottontendere richiedente il primo caso: Qui è questa cena, e non saria chi mangiarla, intendi, Potesse; e Se ci fosse chi fargli, per tutto dolorasi pianti udiremmo, intendi, Chi far gli potesse; e Spezialmente la donna, che sapeva, a cui farlosi, intendi, A cui doveva forlosi, o altro modo simile: Non sapendo egli delle due cose, quale eleggere, intendi, Dovesse: Ma questa muttina niuna cosa trovandosi, di che potere onorare la donna ; intendi , Dovesse : Perlaqualcosa ne poteva alcuno vedere che si fare, o dove andarsi, intendi; Che si dovesse fare, o dove dovesse undare: Egli non sapeva come farsi, intendi, Davesse, o Potesse. Il terzo caso, nel qual si riceve con lo infinito il primo, caso, non è dissimile dal secondo, inquanto si sottontende il verbo; ed e quello, del quale abbiamo poco prima parlato, cioè quando si niega nella seconda persona del numero minore del comandativo: Non far tu : Non dei far tu. Nè dee già parer cosa nuova, che allo 'nfinito si sottontenda un verbo agevole a sottontendersi in certi luoghi, se riguardiamo a' Greci, e a'Latini, che fanno ciò bene spesso. Il quarto, e ultimo caso, nel quale lo nfinito accompagnato da vicenomi disaccentati riceve il primo caso, è quando è posposto a Da: Queste son cose da farle gli scherani, e i tei uomini; e Perciocche Napoli non era terra da andarvi per entro di notte, e massimamente un forestiere. Ne' quali esempli è da supplire Tal che; ed è da ripetere il verbo Essere in questa guisa : Queste son cose tali, che da farle son gli scherani, e i rei uomini; e Perciocchè Napoli non era terra tale, che da andarvi per entro di notte alcun fosse, e massimamente un forestiere. E vedi, che alcuni degli 'rfiniti divengono nomi, non solamente nelle rime nel numero del più; ma ancora nelle prese; leggendosi nelle novelle del Boccaccio, Gli amerisi baciari, e I piacevoh abbracciari; e nelle novelle antiche. Belli donari, e per tutto Placeri, e Dispiaceri, e taoti altri, che peravventura erano da raccogliere nel trattato de Nomi:

GIUNTA.

(78

Acciocche s'intenda distintamente. quando si debba usare Avere, o Essere. o si possa Avere in luogo di Essere, o Essere in luogo di Avere, in compagnia del partefice Potuto, o Voluto; è da por mente, se seguita dopo Voluto, o Potuto, nome, o infinito espresso di alcun verbo, o infinito pascoso, o sottonteso. Se seguita nome, si dee sempre usare Avere, e non mai Essere ; facendosi nondimeno a sapere, che Potuto, e le rimanenti voci del verbe Potere, non ricevono dopo se altri pomi, the alcuni neutrali, o avverbiali , come Ciò , Quello, Questo , Cosa , Alcuna Cosa, Ogni cosa, Molto, Poco, e simili. Ancora si dice . Io ho voluta la

giovane, e Io ho, potuto ciò; ma non si può già dire, lo son voluto la giovane, o lo son potuto ciò. Se seguita infinito espresso di verbo stante; ci è di verbo, che finisca in se. l'azione; perciocche una parte di essi verbi stanti è, la quale riteve Avere, ed Essère indifferentemente in compagnia del partéfice preterito, come Ho corso, son corso : Ho vivuto, Son vivuto; e.una, che ricere Acere solamente, come Ho scherzato, Ho dormito, e nou . Sono scherzato', Son dormito, e un'altra, la quale riceve Essere selamente, come Son venato, Sono stato, e non Ho vemuto , Ho stato : Se seguita infinito , dico. de'verbi stanti, si possono indifferentemente usare in que della prima parte Avere, ed Essere: Ho potuto , o . voluto correre : Son potuto, o votato correre: Ho potuto, o voluta vivere : Son potuto, o voluto vivere. Ma in que'della seconda p,rte si può solamente usare Avera: Ho potuto, o voluto scherzare: Ho potnto, o voluto dormire, e non Essere; non dicendosi Son' potuto , o voluto scherzare : Son potuto , o voluto dormire; salvo se non si aggiunge al verbo Essere, Mi, Ti, Si, Ci, Vi. Si, secondoche conviene alla persona pronosta. E cotale è l'esemplo addotto qui dal Bembo del Boccaccio: E quando ella si sarebbe voluta dormire, o jurse scherzare con lui ; perciocchè, se Si si levasse via, non più Sarebbe potrebbe aver

.2

luogo, ma Avrebbe in suo luogo di necessità si converrebbe riporre. E dall'altra parte in que della terza parte non pareva , che si dovesse potère usare altro, che Essere: Son potuto, o voluto venire: Son potuto, o voluto essere; e non Ho potuto o voluto venire: Ho potuto o voluto essere. E nondimeno due esempli sono nelle novelle del Boccaccio, che mostrano. potersi usure ancora Avere: Se io non avessi voluto essere al mondo, io mi sarei fatta monaca: Poiche Gisippo non aveva essere voluto (parente). Ora, se seguita infinito di verbo uscente, cioè di verbo, che trasporta l'azione in altrui, si usa solamente il verbo Avere: Ho potuto, o voluto liberare il prigione: Ho potuto, o voluto vedere la giovane; e non Essere. Perchè non si dee dire: Son potuto, o notato liberare il prigione: Son potuto, o voluto vedere la giovane. Ma si dubita, se aggruguendosi Mi, Ti, Si, Ci, Vi, Si, secondo la persona proposta al verbo Esscre, il predetto verbo si potesse usare in questi infiniti de verbi uscenti, é dirsi: lo mi son potuto, o voluto liberare il prigione: lo mi son potuto, o voluto vedere la giovane. Ma io in verità non saprei. come biasimare questo modo di parlare. weggendo, che il Boccaccio nelle novelle disse: Essendo la notte tanto oscura, che appena si sarebbe potuto veder l'un l'altro. Se seguita infinito nascoso, o sottonteso, si può sicuramente usare Avere ancora in quegl' Infiniti, che naturalmente il pajono rifiutare, come son que della terza parte de verbi stanti di sopra posta da noi, e dire non solamente: lo vengo pure ora, perciocchè prima non son potuto, o voluto; una aucora: lo vengo pure ora, perciocchè prima non ho potuto, o voluto, sottontendi venire. Boccaccio: Trapassato il terzo di appresso, che forse prima non aveva potuto, sene venne: E volentieri, se potuto avesse, si sarebbe fuegito, Avesse, sottontendi, fuggire.

#### GIUNTA.

# (79)

Lo 'nfinito futuro de' verbi attivi, del quale si parla tuttavia, non ha voce sols, ma si forma di più, e di quelle di questo modo, che poste con altre negli altri modi dimostrano ancora il tempo futuro. Che si come si dice Debbo amare, Ho ad amare, Ho da amare, Sono; per amare, e le voci Debbo, Ho, Sono queste voci, dico, del presente indicativo congiunte con lo 'nfinito presente, senza mezzo, o con mezzo delle particelle Ad, Da, Per, dimostrano il futuro indicativo Bembo Vol. XI. 28

ancora, cioè Amerò. Così dicendosi, Dovere amare, Avere ad amare, Avere da Amare, Essere per amare, si dimostra il futuro dello 'nfinito mancante. Ora si come Sono a mangiare, e Sono a scrivere . significano azione presente dello 'ndicativo, cioè Mangio, e Scrivo, così Essere a mangiare, ed Essere a scrivere, significano azione presente dello 'nfinito, cioè Mongiare e Scrivere. Adunque Essere a venire, ed Essere a pentersi, non dovrebbono significare infinito futuro : nè Sono a venire, e Sono a pentermi, indicativo futuro, ma infinito presente, cioè Venire, e Pentersi; e indicativo presente, cioè Vengo, e Pentomi. E nondimeno la cosa sta altramente: conciossiecosachè il verbo Essere congiunto con lo nfinito di alcuni verbi col mezzo della proposizione A dimostri solamente il presente; e congiunto con lo 'nfinito di alcuni altri dimostri solamente il futuro; e congiunto con lo 'nfinito di certi altri possa dimostrare o il presente, o il futuro, secondochè più piace al parlatore, o allo scrittore. Il verbo Essere congiunto con lo nfinito di que verbi cel mezzo della proposizione A, co partefici preteriti de' quali congiugnendosi Ho, significa il tempo preterito, come Ho veduto, dimostra il tempo presente; e tali sono quegli esempli, Essere a scrivere, Essere a mangiare, Sono a scrivere. Sono a mangiare, che dicemo significare tempo

presente, cioè Scrivere, Mangiare, Scrivo, Mangio , e tale è quel del Petrarca :

Piangea Madonna; e'l mio Signor, ch'io fossi .

Volse, a vederla, e suoi lamenti a udire:

e quel del Boccaccio: Facciate sì, che messer Paolo Traversari qui sia a desinar meco. Ma congiunto con lo 'nfinito di que' verbi, co' partefici preteriti de' quali congiungendosi Sono, significa il tempo preterito, come Sono nato, dimostra il tempo futuro; e tali sono gli esempli Essere a venire, Essere a pentersi, e Sono a venire, e Sono a pentermi, che affermammo insieme col Bembo significar futuro, cioè Dover venire, Dover pentersi, Verrò, Penterommi; e tale è quello del Petrarca:

La qual anco vorrei

Cli a nascer fosse per più nostra pace. Ora, perchè si trovano alcuni verbi, che ricevono indifferentemente il congiuguimento del verbo Essere, e del verbo Avere co' suoi partefici preteriti con significazione del tempo preterito, come Sono giaciuto, e Ho giacinto, Son seduto, e Ho seduta; il verbo Essere congiunto con lo 'nfinito di così fatti verbi col mezzo della proposizione A potrà dimostrare il presente, come lo dimostra in quello esemplo di Dante :

Altre sono a giacere, altre stanno erte;

cioè Giaeciono; e in quel del Boccaceio; Essendo questa donna con molte altre donne a sedere davanti alla sua porta: cioè Sedendo. E potrà ancora, sì come io mi credo, quantunque non mi si pari ora avanti csemplo, dimostrare il tempo futuro; dovendo potere operare Ho, e Sono in un verbo solo quel, che possono operare in diversi.

### GIUNTA

(80)

Per trovar quanti sieno i modi del verbo, e per saper pienamente la natura loro, il che par che si richiegga in questo luogo; si dee aver riguardo alle 'nfrascritte distinzioni, cioè, che prima sono alcue voci del verbo, le quali significano insieme col tempo, con la persona, e eol numero, e con la disposizione dell'atto certa, o con la privazione certa dell'atto el distinzione della certezza dell'atto, o della privazione. Appresso sono alcune voci, le quali non significano rispetto alcuno verso

altri sentimenti, o voci; e alcune altre che lo significano. Dalla prima distinzione ne potrebbono nascere due modi, l'uno de quali si potrebbe nominare diterminativo, e l'altro sospensivo; e dalla seconda due altri, de'quali l'uno si potrebbe appellare puro, e l'altro rispettivo. Ma perciocchè non ci è voce di verbo, che non significhi sempre due de' predetti modi congiunti insieme, cioè o diterminativo puro, diterminativo rispettivo, o sospensivo puro, o sospensivo rispettivo; è di necessità a esemplificargli accoppiati, tralasciando i semplici. Adunque le voci del diterminativo puro saranno Amo, Amai, Amerd, Ilo amato, Sono amato, Amasi, Fui amato, Sono stato amato, Saro amato, Amerassi, e le rimanenti delle altre persone, e numero. Quelle del determinativo rispettivo saranno, Amava, Ebbi amato, Avrò amato, Era amato, Amavasi, Era stato amato, Fui amato, Sarò stato amato, e le rimanenti delle altre persone, e numero. Ma quelle del sospensivo puro saranno, Amerei, Ameria, Sarei amato, Saria amato, Amerebbesi, Ameriasi, Avrei amato, Sarei stato amato, con le rimanenti delle altre persone, e numero. E quelle del sospensivo rispettivo, Ama, Amerui , Ami , Amassi , Sia amato , Fossi amato, Amisi, Sia stato amato, Fossi stato amato, Avessi amato. Ma il sospensivo rispettivo si divide in due maniere;

l'una delle quali con una voce sola comprende due sentimenti per ordine, de'quali il primo sempre si cela, e'l secondo si manifesta: come Ama voce sola comprende, che lo Comando, o Priego, o Conforto, o simile: il che è primo sentimento, ed è celato: Che tu ami, il che è il secondo sentimento, ed è apparente. E l'altra medesimamente con una voce, se così piace al parlante, o con due, può manifestare i predetti due sentimenti, come Ami io, o Priego Dio, acciocche io ami, o Tu mi conforti, Tu mi comandi, che io ami. La prima maniera chiamarono i Grammatici comandativo, e la seconda desiderativo; ma quanto bene vegganselo eglino; perciocche io tra loro non riconosco altra differenzia alcuna, oltre alla predetta. Ed è da por mente, che il primo sentimento è sempre diterminativo, contuttochè il secondo sia sospensivo. E questi sono i modi naturali del verbo, i quali per la voce sola si riconoscono. Ancora sono alcuni modi accidentali, che non si riconoscono per la voce sola, senza ajuto di alcune particelle. Laonde ancora le vooi, che erano naturali del diterminativo, diventano del sospensivo; e quelle del sospensivo diventano del diterminativo, quando la natura delle particelle il richiede. Adunque i modi accidentali sono due , cicè diterminativo rispettivo: Amerò, quando amerai : Verrò avantiche passi l'esercito

nuto: Io verrò, conciossiacosachè tu siti venuto: Io mene vo, quantunque tu facci altramente. È sospensivo rispettivo: Io verrò se verrai: Amerei se tu amassi. Ed è da por mente, che la prima azione, o sentimento in questo modo si può chiamare che dicemmo tenere la seconda nel sospensivo rispettivo naturale; e dall'altra parte la seconda in questo tiene il luogo, che dicemmo tenere la prima in quello: ma non è perciò mai compresa sotto una sola voce, come quella alcuna volta.

#### GIUNTA.

### (81)

Prima è da cercare la origine, e la formazione delle voci di due tempi del modo chiamato comunemente soggiuntivo, il fine delle quali è doppio nell'uno Amerei, e Amerai, e nell'altro semplice Amassi: poi investighteremo la forza della loro significazione. Adunque Amerei col rimanente delle sue voci compagne è composto dello 'infinito del suo verbo, cioè di Amare, e deli preterito di Ho piegato in alcuna voce all'abtica, e in alcune altre alla Lombarda, e in alcune alla Tuscana mo-

440 derna, come Hei per Ebbi, Esti per Avesti, Ebbe, Emmo per Avenmo, Este per Aveste, Ebbono o Ebbero. Onde riescono Amerci, Amerebloo, Ameremo, Amerebloo, o Amerebloo, E quindi spaper manifestamente, perchè la prima persona del numero del più debba avere le due Mm. Ma perciocchè i Lombardi dicono in luogo di Ebbe, Ave; quindi disse, sì come loro, Dante da Majano Parrave per Parrebbe in un sonetto.

### Mene parrave in Paradiso andare.

Appresso Ameria, e le altre voci compagne, che non sono più che tre, o al più quattro, cioè Ameria prima persona, e Ameria terza del numeto del mono, e Ameriano terza del più e alcuna volta Ameriamo prima del più; poichè Dante disse:

Si come credo, che seriamo noi,

si compongono dello nfinito del suo verbo, pogniamo Anare, e del preterito imperfetto Ibam, Ibat, Ibant, Ibamus, cicè Ia, Ia, Iano, Iamo, prima tramutato B in V, e poi cacciato V di mezzo, e si dico non solamente Iano, na ancora Ieno, onde nasce Amerieno; poiche i verbi della quarta maniera nello mperfetto, non pure nella terza voce del numero del più, terminano in Iano, come Udiano, ma in

Ièno ancora, come Udièno, sì come si è detto di sopra. Ma non è da tralasciare di dire, come Dante non solamente ha fatta questa voce del minor numero terminare in Ia, come è comune uso della maggior parte della Italia, ma ancora in A senza I trasportando l'accento nella sillaba davanti:

Alla domanda tua non satisfàra,

per Satisfaria, seguendo l'uso proprio di que'di Ogobbio, dove abitò alcun tempo, e de' Provenzali. Per lo quale si legge ancora appreso a tutti i Poeti Vulgari Fòra, Fòra, e Fòrano dovendosi ragionevolmento dire Foria, Foria, e Foriano; poiché sono voci composte di Fore, e di Ibam, di Ibat, e di Ibane. Il che fece altresi Danda da Majano in Morra per Morria dicendo:

Poi di presente eo mòrra in jede mia:

Ultimamente è da sapere, che lo ufinito della prima maniera tramuta A in E in questa composizione, ed Essere il secondo E in A; Ameria; Ameria dicendosi e, e non Amerei, Amaria; e dicendosi Seria, per quella ragione, che fu assegnata nella formazione del futuro dello 'ndicativo, la quale ha similuente luogo in questo tempo di questo modo. Amassi è preso dal Latino Amavis.

sem, cacciato Vi: il che si suole ancora fare nel Latino. E perchè ha E per vocale finale in tutte e tre le voci Latine del numero del meno, la quale nella prima, e nella seconda si tramuta, vegnendo in Vulgare, in I: quindi è, che la terza ancora alcuna volta appresso Dante finisce in I, e appresso il Petrarca. La prima voce del numero del più pure, cacciato Vi, è presa dal Latino, Amavissemus, ma rigittato l'accento in su l'A, e tramutata E in I. fa Amassimo. Ora doveva la seconda voce fare Amàssite, ma cacciato I, e poi di necessità l'una delle Ss. si è fatto Amaste : la qual voce non è quella del preterito dello 'ndicativo; ma un'altra, e propria di questo modo e tempo, scendente dal Latino con le dette passioni. La terza del numero del più doveva fare Amassino, e così è usata da' Poeti alcuna volta. o almeno servando E Latino Amasseno: e cotale è usata dal Petrarca in alquanti verbi. Ma nondimeno a similitudine del fine della terza voce del più del preterito perfetto indicativo si è usato appresso i Prosatori di dire Amassero, o Amassono, quasi nel Latino facesse Amavisserunt, dal quale fine si potessero criare i due Vulgari. Ora è da tenersi a mente, che i verbi della seconda, e della terza maniera, quasi seguendo la profferenza dalla prima, e quarta in Latino, per formare queste voci, sì come è da credere, non furono

Legissem , Legisses , Legisset , Legissemus , Legissetis , Legissent : Valuissem , Valuisses, Valuisset, Valuissemus, Valuissetis, Valuissent appo i Barberi; ma Legevissem, Legevisses, ec.: Valevissem, Valevisses, ec. Onde è riuscito Leggessi, e le altre, e Valessi, e le altre : il che a niuno dee parer nuovo per le cose dette di sopra. Questa è la formazione di queste tre maniere di voci. Ora ragioniamo della significazione loro; e cominciando da Amerei, dico, che è di ugual valore in significazione ad Abbi, ad Amare; si come Amerò vale quanto Ho ad amare. Amerci adunque significa deliberazione, o ubbligazione, o potenzia cominciata già nel passato, e riguardante all'adempimento futuro. E ciò avviene per la forza del verbo Avere, che ora deliberazione, ora ubbligazione, e ora potenzia significa. E dicendo io, riguardante all'adempimento futuro, intendo inquanto ha rispetto al preterito Ebbi, il qual futuro può esser presente a noi, che parliamo, o aucora futuro. Perciocchè, se io dirò Amerei, quando, o se tu amassi; dimostro, che io ho già prima proposto, o deliberato, o sono atto ad amare; la quale azione nondimeno non dee avere esecuzione, se non va avanti la tua azione di amare; la quale szione, se avrà effetto incontanente, ancora incontanente l'avrà la mia e così sarà presente a noi, che parliamo; ma se

tarderà la tua, tarderà ancora la mia, e così sarà futura. Adunque, quando noì vogliamo parlare con modestia, usiamo questa voce, dimostrandoci noi prima disposti, o ubbligati alla predetta azione futura, o apparecchiati, purchè non siamo impedici da checche sia. Perche ancora vale quanto il Greco modo potenziale accompagnato dalla particella ar, o quanto il Latino Amarem. Questa medesima forza ha Ameria; perciocchè deliberazione, o movimento a far significa: e poiche niuno comunemente si muove a far, se non è ubbligato: significa ancora, per questa cagione, ubbligazione, e oltracciò potenzia, essendo ancora il preterito imperfette appresso i Greci potenziale. Ora quantunque Amassi sia preso dal Latino Amavissem; per l'uno, e per l'altro non si significa perciò quel medesimo tempo. Conciossiacosache Amavissem s'interpetri in Vulgare col preterito Avessi amato, e Amassi in Latino con lo mperfetto Amarem. Laonde è da dire, che i Vulgari tramutauo il significato del tempo di Amavissem di preterito in presente, o in futuro, a noi, che parliamo; acciocchè dimostrassero, che la condizione doveva essere adempiuta, e passata, quando la deliberazione, o l'ubbligazione, o il potere dell'azione si mandasse a esecuzione: sì come, secondochè per le cose sopraddette è manifesto, se io

dicessi. Io mangerei se tu mel comandassi; significo deliberazione, o ubbligazione, o potenzia di mangiare, primachè tu mel comandi, ma il tuo comandamento nondimeno dee andare avanti al mio mangiare. Nella qual cosa furono i Latini poco accorti, che usarono quella medesima voce di quel medesimo tempo in significare diversi tempi, Comederem si juberes; quasi il mangiare, e'l comaudare debba essere in un medesimo punto, nè debba avere ordine, e succedimento di tempo. Adunque Amassi significa tempo presente, o futuro, a noi che parliamo, ma passato, avendo riguardo all'esecuzione della deliberazione, o della ubbligazione, o della potenzia, che va avanti. Ma perchè il Bembo parla delle passioni delle voci del primo tempo Amerci, particolarmente in certi verbi, senza certa regola, i quali di sopra mostrammo in alcuni infiniti lasciare la E avanti la R, la quale nondimeno ne' futuri non potevano lasciare; e dall'altra parte in molto più futuri lasciare la E, e ricevere altre passioni, che non facevano negli'nfiniti: ora diciamo, che questa presente voce, con la perdita della E, riceve tutto le passioni, le quali riceveva la voce de'futuri in que' medesimi verbi, e ancora, oltre a quelli, in alcuni altri, come in Guardrei, e in Abitrebhe, e in Movrei, e in Carrebbe, per Calerebbe.

Perciocche io non credo, che si dicesse Guadro, e Abitro, e Movro, e Carra. per Calerà; e generalmente in tutti que' verbi della prima maniera, che hanno l'accento sopra la terza sillaba, e terminano in Ero, come Adopero, Delibero, Desidero, Soffero, Lacero, Macero, Recupero , Ricovero , Rimprovero , Vitupero . Tempero, Annovero, Compero; dicendosi Adoperrei, Deliberrei, Desiderrei, Sofferrei; e dovendosi così poter passionare gli altri. Ma nel futuro non si trovano già così tutti passionati; perciocchè da Sofferiò, e da Comperrò in fuori, niuno sene vede così fatto. E perchè dicemmo, Dicerò essere in uso appo Dante; Dicerei si truova similmente appo lui. E guardisi che non pare, che sia vero, che il Petrarca levasse la sillaba del mezzo di questa seconda voce Facessi, dicendo Bessi, si come ragionando il Bembo delle passioni delle voci di questo secondo tempo afferma. Conciossiacosache non sia levata sillaba niuna del mezzo, ma si parte della prima sillaba, e parte della mezzana; ancorachè il Petrarca seguisse gli altri in simile levamento, e specialmente Dante, che disse:

E che si fesse, rimembrar non sape:

Segnar poria, se sesse quel cammina.

E guardisi ancora, che l'esemplo addotto dal Bembo a provare, che il Petrarca abbia usato Avessi, in luogo di Avesse,

Nè credo già ch' amor in Cipro avessi,

non fa pruova niuna al mio parere; conciosiacosache Avessi possa essere seconda persona, potendo con molta vaghezta del sentimento Amore esser quinto caso. Ma nonpertanto questo così mondo Poeta ricevette questo fine in altro verbo, che nel predetto:

Rispose, e'n vista parve s'accendessi.

Ma per avventura, oltre alle passioni di questo secondo tempo dette dal Bembo, non sarà mal fatto, che si sappiano ancora alcune cosette pertinenti a esso; cioè, che dall'altra parte la prima persona puo finire in rima appresso Dante in E:

Io credo, che ei credette, ch' io credesse;

c che parimente in rima si può dire Farsi, mutando O in U; sì come nel preterito Percossi si può dire in rima Percussi, dicendo il Petrarca stesso:

Poi quel Torquato, che'l figliuol percusse, E viver orbo per amor sofferso, De la milizia, perch' orba non fusse; e che in rima pure appresso Daute Venisse divien verbo della seconda maniera, dicendosi Venesse:

Questo parea, che contra me venesse.

## GIUNTA,

(82)

Le voci del presente del soggiuntivo si formano medesimamente dal Latino, seguendo ciascuna i vestigi delle voci Latine delle loro maniere; traendone nondimeno fuori la prima persona, e la seconda del numero del più della prima, e terza maniera, le quali seguitano i vestigi delle voci Latine, von delle loro maniere, ma di quelle della seconda, e della quarta con la nfrascritta poco appresso differenzia in certi verbi, Perchè non diciamo Amemo, Amete, o Leggamo , Leggate, da Amemus, da Ametis, o da Legamus, da Legatis : ma Amiamo , Amiate : Leggiamo , Leggiate; quasi il Latino avesse Ameamus , o Amiamus: Ameatis , o Amiatis ; e Legeamus, o Legiamus: Legeatis, o Legiatis; sì come la seconda maniera ha Valeamus, Valeatis, e la quarta Audiamus, Audiatis: di che, per le cose già

dette, altri non si dee maravigliare. Adunque, perciocche il Latino ha le voci del meno, e la terza del più nella prima maniera con la vocale ultima E; diciamo, tramutata E in I Ami, Ami, Ami, o Amino. É appresso, perciocche delle altre maniere ha le predette voci con la vocale ultima A; diciamo Vaglia, Vaglia, Vaglia, e Vagliano: Legga, Legga, Legga, e Leggano: Oda, Ola, Oda, e Odano. Vero è, che le tre persone del numero del meno nella prima maniera in verso possono terminare ancora in E; perciocche hanno, come dicemmo, E, per ultima loro vocale: e la seconda voce del meno nelle tre altre maniere, non pur nel verso, ma ancor nella prosa può terminare, come terminano le persone del meno della prima. maniera, cioè in I, con quella medesima atterzata differenzia, con la quale le predette terminano; o conservando il numero delle vocali, che si truova nella prima voce dello ndicativo, e senza giunta della H; o diminuendolo di una vocale, o aggiugnendovi la H. Ora conservando il numero delle vocali, e senza giunta della H, tutti que' verbi, che hanno altra fine, che Co, ovvero Go, ovvero Io nella prima voce dello 'ndicativo come Amo, Ami, Ami, Ami: Goda, Goda, Godi, Goda: Priemo, Priema, Priemi, Priema: Odo, Oda, Odi, Oda, Diminuisconlo di una vocale Bembo . Vol. XI. 24

quelli , che hanno per fine Io: Proçaccio, Procacci, Procacci, Procacci: Voglio, Voglia , Vogli, Voglia: Scioglio , Scioglia , Sciogli , Scioglia : Saglio , Saglia , Sagli , Saglia: Muojo, Muoja, Muoi, Muoja ( Muoi, dico, e non Muoij, come poco veramente affermò il Bembo doversi scrivere ), traendone nondimeno fuori que verbi della prima maniera, che dicemmo avere R, o T, o V per consonante verbale avanti Io: Vario, Varii, Varii, Varii: Glorio , Glovi , Glorii : Spazio . Spazii , Spazii , Spazii : Strazio , Strazii , Strazii , Strazii: Allievo, Allevii , Allevii , Allevii. Aggiungonvi H tutti que'verbi , che hanno per fine Co, o Go: Pecco, Pecchi, Pecchi, Pecchi: Dico, Dica, Dichi, Dica: Priego, Prieghi, Prieghi; Dolgo , Dolga , Dolghi , Dolga : Giungo , Giunga, Giunghi, Giunga: Salgo, Salga, Salghi, Salga. Egli è nondimeno da sapere, che i verbi della prima maniera possono conservare il numero delle vocali ancora nella seconda voce del presente soggiuntivo finiente in E in que' verbi, che terminano la prima voce dello 'udicativo in Io, in rima, si come disse Dante:

Non vo' però, che a' tuoi vicini invidie. Come credetti, fa che tu m' abbraccie.

Si come ancora fu delto, che i predetti verbi nella seconda voce dello indicativo presente lo potevano conservare, finiendo in E; poichè quella è questa medesima voce, e si addusse quel verso di Dante:

O tu, che con le dita ti dismaglie.

E appresso i verbi delle altre maniere possono, non solamente fiuire questa seconda voce in A, o in I, come è stato detto. ma in E ancora in rima. Laonde si legge appresso Dante e Solve, e Posse, e Rade, e Diche, in luogo di Solva, o di Solvi , di Possa , o di Possi, di Rada , o di Radi, di Dica, o di Dichi. E pongesi mente, che sono alcuni verbi, che hanno la prima voce dello 'ndicativo finiente in lo, e in O semplice, come Veggio, e Veggo; e similmente questa prima in Ia, e in A semplice, come Veggia, e Vegga. Perchè si troverà la seconda voce ancora terminare in I, o in E, con H, o senza ; e dirassi sicuramente Vegghi, o Vegghe, e Veggi, o Vegge. E quindi si legge Richiegge da Richweggia, e Regge da Reggia , di Redeat in rima appo Dante. Ora la prima voce, e la seconda del più, come si è detto, seguita i vestigi latini della seconda, e della quarta maniera ancora ne' verbi della prima, e della terza maniera. Ma nondimeno ha in queste voci differenzia tra i verbi della prima maniera terminanti in Co, o in Go, e in que' delle altre maniere. Conciossiacosache i verbi

della prima prendano H dopo C, o G. e que' delle altre non la prendano : Pecco, Pecchiamo, Pecchiate: Priego, Preghiamo, Preghiate: Vinco, Vinciamo, Vinciate, Veggo, Veggiamo, Veggiate: Giungo, Giungiamo, Giungiate. La terza voce del numero del più seguita il latino, ma con differenzia tra i verbi della prima maniera, e que delle altre. Perciocche i verbi della prima maniera conservano, ovvero non conservano il numero delle vocali, o aggiungono, o non aggiungono H, secondochè fanno le voci del meno; dicendosi Amo, Ami, Amino: Procaccio, Procacci , Procaccino: Vario , Varii , Variino ; Pecco, Pecchi, Pecchino: ma i verbi delle altre maniere lasciano, ovvero ritengono lo I avanti la A, secondochè la prima voce del numero minore del presente dello 'ndicativo la lascia, ovvero ritiene. La qual prima voce è ancora la norma delle tre, o quattro voci del meno nella seconda, nella terza, e nella quarta maniera. Launde diremo Doglio , Doglia , Doglia , o Dogli, Doglia, Dogliano; e diremo Dolgo, Dolga, Dolga, o Dolghi, Dolga, Dolgano; e diremo Scioglio, Scioglia, Scioglia, o Sciogli, Scioglia, Sciogliano; diremo Sciolgo, Sciolga, Sciolga, o Sciolghi, Sciolga, Sciolgano; e diremo Saglio , Saglia , Saglia , o Sagli , Saglia , Sagliano; e diremo Salgo, Sulga, Sulga, o Sulghi, Salga, Salgono. Ora delle so-

praddette regole escono alcune poche voci, cioè Sia, Sia, o Sii, o Sie, Sia, o Sie, o ancora alla Bolognese, secondo la testimonianza di Dante Sipa, Siamo, Siate, Siano , o Sieno. La qual forma io stimo essere stata presa da Siem, Sies, Siet. Sient , latino antico , mutata la E nella A, per non iscostarsi dalla formazione comune di questo tempo, e modo, e conservata nella seconda, e terza voce del meno alcuna volta, e sempre nella terza del più dal Boccaccio nelle novelle. E a questa similitudine si è detto Stia, Stia, o Stii, Stia, Stiamo, Stiate, Stiano, o Stieno. Ma perciocchè nel latino si dice Stem , Stes , Stet; si è detto ancora Stea. Stea, o Stei, Stea, dal Boccaccio e non mai Stia, Stia, o Stii, Stia. Medesimamente si è detto, per questa medesima ragione, Dia, Dia, o Dii, Dia, Diamo, Diate, Diano, e sempre dal Boccaccio Dea, Dea, o Dei, Dea, Deano, o Dieno. Appresso Traiamo, e Traiate seguitano, non Traggo, ma Trao non usato: sì come Sappia, Sappia, o Sappi, Sappia, Sappiamo, Sappiate, Sappiano, seguono Sappio non usato; quantunque da Saccio si dice Saccia. E Abbia, Abbia, o Abbi, Abbia, Abbiano, seguono altresì Abbio non usato; benche Dante non ischifasse Aja, in rima seguente Ajo usato alcuna volta. E si truova appresso il Volgarizzator di Pietro Crescenzo usato Chiugga,

454

in luogo di Chiuda, ancorachè non usi mai Chiuggo, o Chiuggono. Ora non rimane a dir cosa appartenente a queste voci, che non sia pienamente stata detta altrove. No vero è, che Sofferire esca di regola dagli altri, perchè faccia Sofferi, come crede il Bembo. Conciossiacosache di sopra, la dove si ragionò della terza voce del numero del meno dello 'ndicativo presente, mostrasse esser verbo della prima maniera in queste voci. È nondimeno da sapere, che in tutte le voci di questa guisa la consonante P, o la B, o la C, che semplicemente, e senza mescolamento di consonanti sta nel verbo, non vi si raddoppia. Perciocchè ciò non è vero, se non ne verbi. de' quali si è fatta di sopra menzione; altrimenti ci converrebbe dire, non Cibi. non Luca, non Conduca, non Dica, non Coca, non Crepi; ma Cibbi, ma Lucca. ma Conducca, ma Dicca, ma Cocca, ma Creppi.

# NOTE

D 1

### CELSO CITTADINI

Sopra le Prose

DI

#### PIETRO BEMBO

Dell' ediz. di Firenze presso il Torrentino.

### LIBRO TERZO.

# Parte I.

Pag. 83. fac. 1. lin. 2. Reverende. Nota. Il re latino si trasmuta ordinariamente in toscano in Ri.

ivi sac. 2. lin. 3. La forma di quelli rapportano. Nota. Di essi era meglio.

ivi lin. 60. Esempi. Nota. Se tempo fa tempi, esempio dee fare esempii.

ivi lin. 10. Ravicinare. Nota. Per esser l'accento acuto sopra la sillaba Ra si raddoppia per necessità la prima susseguente vocale P e dicesi Ravvicinare.

ivi lin. 13. Innanzi. Nota. Innanzi si dee scrivere, perciò che è formato di In ed anzi, e non di in ed innanzi. Ma si può anco dir innanzi per la ragione, che si dice altrove.

pag. 84. fac. 2. lin. 3. Adietro. Nota. Si dee scrivere o addietro, o a dietro.

ivi lin. 7. Della loro creta, o scarpello. Nota. Della femmicino non può reggere scarpello mascolino, era dunque da da dire, o del loro.

pag. 85. fac. 1. lin. 30. Se bene. Nota. Non usata mai dal Boccaccio, per benchè, o ancorchè, quantunque.

' ivi lin. 14. Studi. Nota. Se scudo fa scudi, studio dee far studi.

pag. 86. fac. 1. lin. 3. Nessun. Nota. Non usato mai dal Boccaccio per esser parola da versi, il quale usa niuno, o vernuo con la particella non.

ivi fac. 2. lin. 3. Accettata. Nota. Poco usata da' buoni per ricevuta.

ivi lin. 7. Da gli due. Nota. Da' due bastava dire.

ivi lin. 8. Rimanesse. Nota. Un altro averebbe detto restasse. ivi lia. 12. La particolar forma, è e tato Nota. Qui era da dare l'articolo lo a stato, perciò che E non ha forza di rappresentare altro articolo, che il precedente, il quale è femminile, e I femminile non può reggere nomi maschii.

pag. 83. fac. 1. lin. 4. Quello. Nota. Quelli era puro parlare, perciò che quello

significa quella cosa.

pag 89 fac. 1. lin. 1. Di loro se ne serve. Nota. Bastava dir si, essendo qui il medesimo ne e di loro: dove era più puro dir di essi.

ivi fac. 2. lin. 3. Perciocchè quelli delle famiglie, che così finiscono Elisei ec. sono tolti dal numero del più. Nota. Anzi sono tolti da quel del meno, come dal secondo caso; perciò che dicendosi in latino Antonius Ranieri se ne fece in vulgare Antonio Ranieri, poi ebbe forra di planale quando s' intesero quelle successioni

di Rapieri.
pag. 90. fac. 2. lin. 1. E non da quello del meno. Neta. Quel.

pag. 92. fac. 1. liu. 3. Maschi. Nota. Se fiasco fa fiaschi, maschio deve far maschii.

ivi lin. 7. Novellamente. Nota. Non si trova usato dal Passavanti, e da Gio. Villani, e da altri, come dunque dite novellamente?

ivi fac. 2. lin. 6. Nientedimanco. Nota. Non usato mai dal Boccaccio, che dice nientedimeno. ivi fac. 2. lin. 6. Hanno gli Scrittori alcuna volta usato il fiae del primo caso. Nota. Non il fine del primo caso usarono, ma ritirarono il Toscano al Latino.

pag. 83. lin 4. Oltrachè. Nota. Per oltracció non s'usa da alcun buono, perciò che oltre, ed oltra è prepusizione, che vuol dopo di se il quarto caso, non il che.

pag. 94. fac. 3. lin. 1. Della Podestà di Forlimpopoli. Nota. Così si dà a quel della Signoria, della Vicaria, della Balia ec.

ivi lin. 4. Poseli oltre acciò l'accento sopra la sillaba del mezzo. Nota. Questo non è vero, perciò che nelle prose l'accento acuto è nell'ultima, e Dante il pose nella penultima.

pag. 95. fac. 1. lin. 1. Nella U niune Toscano nome termina fuori che tu, gru. Nota Gesù, e Arti non sono meno toscani di tu, e di gru, che grua, e gruga ancora si dice, e grue, e ne trovo esempi negli autori. Ser Brunetto, ed altri.

ivi lin. 2. Tu. Non so, che tu si possa mai chiamar nome.

pag. 96. fac. t. lin. 3. Togliendo gli anima, che sono in terra, che v eran di lacciuo' forme si nove. Nota Questi vanno proferiti per I nel fine. Animai, lacciuoi.

ivi lin. 3. Fategliele chiaro. Nota. Alla Boccaccesca da non usar oggi, che diciamo, e più regolatamente fateglielo.

ivi lin. 19. Il tor via di lor le due ultime lettere. Nota. Quasi che sieno accorciate da lacciuoi, e animali, e non come sono da lacciuoi, animai, come qua' per quali fatto di quai.

pag. 98. fac. 1. lin. 2. Quello del più. Nota. Quello è sempre neutro, cioè quella cosa, se non è relativo, o accompagna-

to era dunque da dir quelli.

ivi lin. 8. Levandone tutta volta la mano, e le mani. Nota. Mi par, che ne sia fine anco del femminile nel più. Doveva dunque dire levandone la mano, che ha fine di maschio nel meno, e mani, che l'ha in quel del più femmiailmente.

ivi lin. 19. Arma. Nota. Arma non so che si trovi, se non barbaramente.

ivi Loda. Nota. Loda fa lode, e lode fa lodi.

ivi fac. 2. lin. 7. Ugualmente. Nota. Improprio qui per egnalmente.

ivi lin. 17. Si dicono nelle prose la Città, le Città. Nota. Oh, ne' versi non si dire parimente città, pietà, e verità ec?

ivi lin. 14. Mutano i Poeti le più volte la T consonante loro ultima nella D Citade, e Cittadi. Nota. Oh, i Presatori dicono elli altramente, che Cittade ? Massimamente quando segue loro appresso vocale: anzi questo è propio delle prose, che non dicono altramente quando segue vocale.

pag. 99. fac. 1. lin. 17. No'l fanne. Nota. E da scrivere nol, perciocchè nou viene da non il, ma da nollo fatto di non lo, e gittata la sillaba lo riman nol.

ivi fac. 2. lin. 15. I Poccati. Nota. Non può negar di questo, che non si usi più che poccata.

ivi lin. 24. Co'l verbo. Nota. Col è da scrivere, perciocchè vien da collo fatto di con lo, gittata la sillaba lo: e non viene da con il.

pag. 100. fac. 1. lin. 6. I due. Nota. I Fiorentini dicono tutti dua. Due è Sanese. e d'altre nazioni.

ivi lin. 11. Dante torcesse la voce Tre, e Trei ne facesse. Nota, E anco tree si trova secondo la prima lingua toscana, e più pura.

ivi fac. 2. lin. 5. Miglior, Peggior. Nota. Quasi che miglioro, peggioro fussero gl' interi, e non migliore, e peggiore Dove aduque dire si lascia la O, o la E.

ivi O in quelli, che per consonante loro ultima v'hanno la n Van, Stran. Nota È vero, ma dopo questi non può star voce, che di consonante incominci, come gli altri di sopra detti.

pag. 102 fac. 2. lin. 7. E più ancora che la intera sillaba, in queste, Belli, e quelli vi si lascia. Nota. E. parte ancora della prima facendosene Be, ovvero in vecce di Belli ha da esser Bello, per dover-

ne rimanere Bel, secondo l'intendimento del Bembo.

pag. 103. fac. 1. lin. 3. Nulla allo'ncentro si lascia di quelle voct, che con più consonanti empiono la loro ultima sillaba. Nota. Come nulla? Che si laccia in essi l'ultima vocale seguendo altra vocale?

ivi fac. 2. liu. 7. Sevro. Nota. Sevro no, ma si beue scevro: che vien non da

separato, ma si da sceverato.

pag. 104 fac. 1. lin. 15. Santà, ed Infertà in vece di santià ed infermità. Nota. È beltà per heltade ec. Ma perchè si come di Virtute fecero Virtà, non così di satute fecero saltà: or qui il 8 mbo secondo me erra, perciò che santà, e infertà non hauno diverso bue da Sanità, e da Infermità; ma è tolta loro di mezzò una sillaba alle seconde, e una lettera alle prime.

ivi lin. 6. Di sanità, e infermità. Nota. Difettuoso del segno del caso secondo Di, che non si può mai perdere, quando si

parla di cose diverse.

ivi lin. 11. Per la qual cosa i Lucchesi furono molti ristretti. Nota. Qui secondo me, i Lucchesi sta in vece de' Lucchesi, come appo il Boccaccio.

pag. 105. fac. 2. lin. 1. II: La. Nota. Ma lo dove si lassò, che fu il primo articolo del meno maschile de gli Antichi?

pag. 106 fac. 1. lin. 4. del fiune, al fiume, dal fiume. Nota. Non par, che in

questi tre Del, Al, e Dal sia segno di caso; vi sarebbe si bene quando si dicesse dello, allo, dallo, da' quali tolto via l'articolo Lo rimane solo il segno del caso del, al; dal.

pag. 108. fac. 1. lin. 2. Suole tutta fiata questo articolo dinanzi alle vocali lasciare sempre addietro la vocal sua. Nota Sempre no, che alle volte si scrive lo'n-

chiostro per l'inchiostro.

ivi lin. 5. Dal Cielo, col mondo, su'l fiume. Nota. Dal, col, sul è da scrivere per veuire dallo, collo, sullo, ma del, col, e sul non sono articoli semplici, ma segni

di casi un'ili cogl'articoli.

ivi fac. 2. lin. 9. L'envio, l'envoglia ni verso in vece di dire la invoglia, lo invio. Nota. S'inganna qui il Bembo grandemente, perciò che envio è detto per invio, ed envoglia per invoglia, come diciamo entrare per intrare, e così disse il Petrarca enchino, per inchino, non per einchino, onde è nato errore in molti facendo tal verbo vizioso.

pag. 109 fac. 2. lin. 1. Gli sciocchi, gli scherani ec. Nota. Il Boccaccio, e altri usano ancora dire li, e forse è più dolce

propriamente.

ivi lin 9 Per lo petto. Nota. Del qual si fece Pello, e poi pel, e nel più pelli, e poi pe appo il Boccaccio, ed altri.

pag. 110. fac. 2. lin. 13. La particella A è cagione che ancora ad altre voci, e non pure a gli articoli la consonante molte volte si raddoppia, a cui ella sta davanti, sì come è lui, che Allui si dice. Nota. Non l'A è di ciò cagione, ma l'accento acuto, che ha sopra di se, che ha tal forza.

pag. 111. fac. 1. lin. 3. Allui, Assè. Nota. Allui, e assè non si scrive, ma solo si proflerisce, non si potendo scrivere si tatta guisa, se della particella A, e della voce ad essa appoggiata non se ne può fare una terza in forma d'avverbio.

ivi lin. 12. E questo non per altro si con perche alla particella ad quando ella a' verbi si dà, Accogiere ec. si giunge R. Nota. Non si giunge l'R, si tramuta nella prossima prima delle voci. La ragione di ciò si è, perciò che R ha sopra se l'accento grave, e Re ve l'ha scuto, che fa raddoppiare la seguente lettera consonante: e poi veggasi di grazia quel che dice qui il Bembo, perciò che a me pare, che non l'ad si giunga a' verbi, a' quali ella s'aggiugne. Auzi io credo, che vi s'aggiunga la sillaba ri, ma apostrofandola ne svauisca l'I c se ne fiscoia raddoppiare.

ivi fac. 2. lin. 3. De' colli, de' buoni. Nota. Regola imperfetta, che manca a dir, che in luogo della particella I, ne' detti lunghi si dee scrivere l'apostrofo de'Colli, de' Buoni, e nella profferenza non si dee raddoppiare la prima consonaute della vo 464
ce seguente, cioè il C, de' colli, ed il B,
de' buoni.

ivi lin. 7. Gittandosi tuttavia in questa roce non solamente la vocale dell' articolo, ma ancora la consonante. Nota, Non dell'articolo, ma della preposizione Con, e l'articolo stesso.

ivi lin. 2. Pel mio potere. Nota Pel mon è formato di per lo, come col di cello fatto di cen lo, e però non si deono apostrofare fra la vocale, e l'L; cosi pel, col, altramente bisognerebbe farlo ancora in cl., dal., del, ec. se venssero da a il. de il, ma vengono da allo, dallo, dello ec. gittata la sillaba lo, come ne' sopraddetti pel, col.

ivi lin. 27. De i rei levandone l'una vocale, che vi sta oziosamente. Nota Ma non semplicemente, ma aggiungendovi l'apostrofo, che vi sta in vece della particella I.

pag. 112. fac. 2. lin. 12. La metà di diletto. Nota. Del doverà dire.

ivi fac. 2. lin. 16. Si vede. Nota. Ode era più proprio, parlandosi di ragionamenti.

pag. 113: fac. 1. lin. 11. Della qual licenzia, ed uso Nota. Licenza, ed uso sono incompatibili.

ivi fac. 1. liv. 4. Alle volte si pon detto articolo con alquante voci. Nota, Sen-

za l'articolo li, credo, che sia usato impuramente.

pag. 114. fac. 1. lin. 8. Puovisi. Nota. Va scritto con due V consonauti nel mezzo, perciocchè l'O di può ha l'accento acuto, che fa raddoppiar l'V susseguente per forza di proferenza.

ivi fac. 2. lin. 31. Possa. Nota. Di possit latino, gittato via il T riman possi, così di currat corra, di amet tramutato

l' E in I, ami.

pag. 115. fac. 1. lin. 2. Esempi. Notă. Va scritto con due ii, perciò che vien da esempio, che ha la vocal liquida avanti alla vocal finale, e così la dee aver nel più, altrimenti non sarebbe diverso tempo da tempio, se l'uno, e l'altro nel più facesse tempi. Or la scrittura ha da rappresentare la proferenza delle voci più che è possibile, altraunente è superflua orgui regola d'ortografia. Questa regola non corre, quando nell'ultima sono C, o C; come bacio, fa baci, Biagio fa Biagi, e non Biagii.

pag. 116. fac. 2. lin. 2. Ghiaccio al Solo. Nota. Non ne potrà addurre esempio d'alcuno scrittor puro, o di buona scrit-

tura.

pag. 117. fac. 1. lin. 1. In Collo. Nota. Questo modo oggi non s' usarebbe senza poca lode, che si direbbe più leggiadramente, e propriamente al Collo.

Bembo Vol. XI.

pag. 119. fac. 1. lin. 15. Quando esti sotto l'accento del verbo si ristringono. Nota. Acuto dovea aggiugnere, perciò che ogni verbo ha uu acceuto o acuto, o grave, e dove non è l'acuto è sempre il grave. Egli amò, io amo, ma l'acuto solo si serve, e sempre sopra l'ultima vocale, e non mai altrove.

esso. Nota. Sopra se era da dire volendosi riferire a me, perciò che esso riferisce altro.

ivi liu. 33. In ferirmi. Il mi non l'ha. Nota. L'ha: ma non acuto, che è sopra la sillaba rir.

vi. liu. 40. Scusa di por l'accento. Nota Non credo si possa accorciare, come non si può verbo, o nome alcuno, che davanti la fual vocale abbia due consonanti, o diverse, o simili: è vero, che la regola fallisce in quei, che finiscono in ello, nel qual caso credo, che non si possa levare una sillaba.

ivi fac. 2. lin. 30. Tu sei. Nota. Sei per altro, che per lo numero sei, non mi par trovare in alcuno buono scrittore, ma si sei apostrofato da sei per far diversità fra l'uno, e l'altro.

ivi lin. 33. La Si nella Se si muta. Nota. Non corre l'esempio, che di prima si parla di se terza voce della relazione, e qui si parla di se quando è cosa diversa. non da non il.
pag. 120. fec. t. lin. 10. Gianai.
Nota. Per virtù dell'accento acuto, che
sopra l'A di già si raddoppia la m di mai
per necessità, e fassen l'avverbio gianmai,

ovvero si dee scrivere già mai distintamente senza esser avverbio.

ivi lin. 17. Conciede. Nota. Barbara-

mente per concede.

ivi liu. 19. Gliantichi. Nota. Fa sempre una voce dell'articolo gli, e delle parole, che egli regge, e dee essere scritto separatamente; perciò che non possa divenire una voce sola in forma di avverbio.

ivi lin. 30. Essi fecero se, e gli altri arricohire. Nota. Qui se è relativo d'altri, e in dansi il si non è relativo, ma solo

enunciativo di se stesso.

ivi lin. 12. Continuo. Nota I buoni Toscani scrisser tutti continovo, come Vedova, Padova, Genova, non Vedua, Padua, Genua, ec.

ivi lin. 21. Me, e te aventi sopra se gli accenti. Nota Gli accenti dunque tutti per virtù dell'articolo, che universaliza, dorea specificare di quale accento intenda

o del grave, o dell'acuto.

ivi lin. 27. Si vede la Ci in vece della Ne. Nota. Si verifica molto, nè troverà ferse mai esempio, che la Ci stia in vece della Ne. pag. 121. fac. 1. lin. 11. Come si disse dal Peteraca. Nota. Fu detto era meglio. ivi lin. 35. E se lui fu vile. Nota. E s'elli hamot tutti i Testi scritti a penna, e specialmente uno del Signor Cavaliere Salviati, anzi selli secondo l'ortografia de' tempi antichi, che facevan per caso sella, che può significare sino a cinque cose diverse secondo varie distinzioni di scriverle, od'intenderle.

ivi fac. 2. lin. 2 Conciossiacosa che le prose usano. Nota. Il Conciossia cosa vuol sempre il soggiuntivo.

ivi liu. 24. Si serva continuo. Nota. Per osserva non è molto da Iodare.

ivi lin. 37. Si truovi eziandio lei nel primo caso posta appo il Petrarca, quando disse: E ciò che non è lei. Nota. Credo, che il Bembo erri qui, perciò che si vede chiaramente, che lei è quarto caso.

pag. 122. fac. 1. lin. 3. Dopo. Nota. Per avverbio non so, che si trovi, ma si poi, o di poi dopo è preposizione, che vuole sempre il quarto caso, come dopo cena, e dopo vespro.

ivi lio. 21. Se bene. Nota. Non usate mai dal Boccaccio per benche, o ancorche.

ivi fac. 2. lin. 13. Si pose dal Boccaccio. Nota. Fu posta era più puro parlare.

ivi lin. 19. Tra lei, e'l suo Amante. Nota. Qui lei sta propriamente, perciè che il parlare si referisce al novellatore, e non alla donna, e se si fosse detto tra se si sarebbe referito alla parola costui. Vedi la regola della relazione di se, e d'elli ec.

pag. 123. fac. 2. lin. 6. Toscana-

mente. Nota Va senza l' H.

ivi lin. 8. Pigliando di lei solamente la prima lettera E, sì come alle volte sipiglia quando in vece di nome si pone. Nota. Regola imperfetta, che dovea dir, che in quel caso va l'e apostrofato, così e' in luogo dell'i, e gli fatti d'egli, e che ciò sia vero non fa raddoppiare l'ndi non, come farebbe se l'e non fosse apostrofato.

pag. 123. fac. 2. lin. 2. Et il. Nota.

El era puro.

pag. 124. fac. 1. lin. 2. Preposte. Nota. Il Boccaccio, e tutti i buoni usano sempre proposte, o anteposte.

ivi lin. 10. Si'l dissi mai. Nota. S' il dissi s' ha da scrivere. Vedi le nostre lezioni, ed origini.

ivi lin. 13. Mostrerolti. Nota. In mostrerolti, non solo la vocale si leva, ma anco l' L di lo, venendo per troncamento.

ivi lin. 16. Felse. Nota E di fellosi si

fece felse gittando lo.

ivi lin. 17. Dirolti. Nota. Dirolti non cade sotto il levamento della vocale sola, ma della sillaba intera, cioè del pronome 470 lo, e così dico di Mostrerolti, e di felse a dietro.

ivi lin. 35. Gli orecchi. Nota. Così non sarebbe differenza da secchi fatto di sicci latino, e secchi fatto da secchie.

ivi fac. 2. lio. 2. Per questo è egli. Nota. Egli è si dice in Toscana, dove quaudo l' Egli è posposto al verho è interrogativo; negli altri no: come per esempio; quando s' ha egli a fare l' egli s' ha a far ora, quando è egli per venire] egli è per venire ora.

ivi lm. 16. Dall' accento di lui si regge. Nota. Acuto decsi aggiugnere, perciò
che ogni verho ha l'accento nell' ultima,
o acuto, come farò, o grave, come faccio, ma il primo si scrive sempre, il secondo no mai.

vi lin 19. L'accento posto sopra l'ultima sillaba della voce molto di forta si vede, che ha, Nota. Acuto dee aggiugnere, e poi non sopra l'ultima sillaba, ma sopra la vocal finale di essa, esempio sia già può.

ivi lin. 38. Nel verso fammi, mostrommi, stassi, vedrassi vi si dice sempre: ed etti, faratti, dinne, dienne nelle prose, Nota. A me pare, che e nel verso, e nelle prose parimente si proferiscano ad un modo, le voci addotte qui, e non con la distinzione del Bembo. La distinzione si dee fare fra lo scriverle, e il proferirle; e fra lo scriverle in. prosa, e in verso. ivi lin. 39. Dinne. Nota. Dinne si truova usato auco ne versi. Petrarca: Dinne quel che dir dei ec.

pag. 125. fac. 1. lin. 2. Sovvi. Puov. ri . ec. tuttavia solamente nelle prose , che nelle rime ciò non ha luogo. Nota. . Come no? dunque volete voi, che si scriva sovi , puovi , e dievi , che non significano niente, almeno le due prime? Se il Petrarca usa diemmi per mi die, perchè non si potrà usare dievvi per vi die, e se dice fammi per mi fa, perchè non ancora favvi per vi fa? e se usa puommi, per mi può perchè non puovvi per vi può? Ma il Bembo mostra, che nou sapesse la cagione, e la ragione di tal raddoppiamento, che è l'accento acuto sopra le vocali di fà, può, e diè, che aggiustan le particelle in forma di affissi, fa che ne riesca favri, sovvi, puovvi, e dievvi.

ivi lin 22. E pure qui la medesima ragione v'è dell'accento, che è in quelle. Nota. Non è vero, che in farane, el in hami non è accento alcuno sopra l'A di esse voci, mà sì l'apostrofo in virtù in

luogo dell' I.

ivi lin. 25. Egli v'è bene in quelle voci, che voi detto avete, ed in altre soveri, che voi detto avete, ed in altre soveri, la cocento. Nota. A me par, che l'accento nelle dette parole farane non sia acuto, ma apostrofo, in luogo della vocal dileguata, e però non si raddoppia la consonante susseguente, e si vede me-

472
glio in ciò, che se altri dirà: Io ho
parlato a Frati, ed a Preti senza l'accento
apostrofo si raddoppierà l' F di Frati, ed
il P di Preti, ma dicendo ho parlato a
Frati, ed a Preti non si raddoppierà.

ivi lin. 39. Ricorderaiti. Nota. Se non è error di stampa, non si potrebbe manco dire ricorderatti, che non sarebbe della seconda persona comandativa, ma della terza futura indicativa.

pag. 127. fac. 1. lin. 19. Quello, questo, cotesto, sono voci del neutro. Nota. Ciò è vero quando sono poste assolutamente, ma non già quando relativamente d'altro nome; e dico relativamente, non copulativamente, come questo libro, cotesto cane.

pag. 128. fac. 1. lin. 1. Testa morta. Nota. Test hio dice il Boccaccio, e credo, che non si possa dire Testa morta, ma testa d'un morto: e ciò anche equivocamente, perciò che la testa d'un uomo tagliata, non è più testa, ma teschio, non facendo più la sua opera.

ivi lin. 22. Sta in vece di questa, sta notte, sta mane, sta sera. Nota. Non con stauotte, stamane, e stasera si giugne sta, ma con notte, mane, e sera, e come ho detto di sopra con mattina usato dal Roccaccio, novella 97. di questo di stamattina sarà in tenuto a voi.

ivi lin. 23. Në generi, e në numeri. Nota. Vanno apostrofati a differenza di ne particella disgiuntiva, e per mostrare il difetto dell'articolo I, così ne'.

ivi lin. 32. Essa lei. Nota. Forse in primo caso o per error di scrittura. Se ne doveva addurre esempio per chiarirsene.

ivi lin. 34. Desso, dessa. Nota. Essendosi da prima detto egli, e esso per fuggire il concorso di que due e ricevette il primo e la lettera D secondo la proprietà Toscana, e feceseue egli, ed esso, ma tutto iusieme così, edesso, poi se ne fece e desso, e s'usò anche altrove.

ivi lin. 43. E d'altri. Nota. Altri si può usare anco ne casi obliqui relativamente, come: lo ho parlato a' frati di San Francesco, e ad altri, cioè Frati d'altro Ordine.

pag. 129. fac. 1. lin. 24. Fra magnanimi pochi, a ch' il ben piace, ed ancora. Come ch' il perder face accorto, e saggio. Nota. Chi' l' dee scriversi. In questi du luoghi il Petrarca il fece per certa necessità di costume, e la ragione perchè devesi far così, è perciò che l' I' di chi ha l'accento acuto sopra, che non si può perdere, nè apostrofare, e però è necessario levar la vocale dell' articolo il.

pag. 130. fac. 2. lin. 27. Ta in vece di tali, Qua in vece di quali. Nota Questo è vero non senza mezzo, perciocchè sono detti in vece di Tai, e di quai, e Tai, e quai sono in vece di Tali, e quali.

pag. 136. fac. 2. lin. 5. Seggio s' è detto alcuna volta. Nota. Anzi seggio è più proprio, perciocche da sedeo, e da video per aver la vocal liquida avanti la finale, non si potea far seggo, e veggo, si come di tacco, non si può far tacco, ma si taccio , ed altri simili , e questo s' intende della prima lingua. Or io non so, che di lego si faccia leggio, ma sì leggo, nè di rego regio, ma si reggo.

pag. 139. fac. 1. fio. 3. Semo, Havemo, che disse il Petrarca non sono della lingua. Nota. Anzi Avemo è il dritto di habemus, e non abbiamo, che barbaramente è stato ricevuto, perchè è del soggiuntivo, e i libri antichi tutti hanno havemo. Fu usato dal Petrarca, da Daute, dal Boccaccio, dal Villani, e da altri. Sapemo, potemo, solemo, dovemo.

pag. 143. fac. 1. lin. b. Haiti tu sentito ec. Nota. Hati tu banno i buoni testi

per haiti tu.

pag. 152. fac. 1. lin. 1. Resterebbe. Nota. Non fece così il Boccaccio, che in vece di rivochereste disse rivocareste, e qui usasi una parola con quattro sillabe terminate in E.

pag. 159. fac. 1. lin. 1. Dietelo. Nota. Dedi, e feci latini fanno diedi, e feci, e steti pur latino fa stetti, e nou steti. Veggansi le nostre Origini della lingua Toscana. ivi fac. 2. lin. 14. Con esso lei C.

Nota. Non si può dire con esso lei C se

non relativamente, e non congiuntivamente come qui, se però non è scorretta la stampa in vece di con esso la C, come io credo del certo.

pag. 161. fac. 1. lin. 7. Una sillaba di più. Nota. Di più non è stato usato da buono alcuno, ne è da usarsi, e bastava dire una sillaba più, non potendo il seguo del secondo caso reggere l'avverbio più, nè alcun altro.

ivi lin. 34. Offersi, che da offerere si genera. Nota. Perchè più da offerere, che da offerire, si se avesse detto offerei.

ivi fac. 2. lin. 10. Concesso, che alcuna volta si legge, altrest della lingua non è, ed è solo del verso. Nota. Altro è essere della lingua, ed altro è esser della prosa, perciò che se è stato usato in verso, dunque è della lingua, mentre quel, ch'è della lingua può essere e della prosa, e del verso.

pag. 162. fac. 1. lin. 2. Che disse Buonagiunta, e M. Cino. Nota. Dissero ai doverebbe dire.

ivi lin. 7. Da altri. Nota. Altrui era da dire, perciò che altri fuor del primo caso è sempre addiettivo, e relativo.

ivi lin. 10. Ogni altra volta, che la scorgerete di quest' altro modo, letto, scritto, e simili, che se n'escono con le due T, e voi quest' altro fine delle due S le darete, lessi, scrissi. Nota. Questa regola è falsa, perciocchè a netto si dà nettai, a ritto rizzai ec. concetto fa concepei,

ivi lin. 12. Con le due T. Nota. Con due bastava, anzi era necessario, dire.

ivi fac. 2. lin. 13. Con l'accento sopra esse, udi, senth. Nota. Accento acuto così, udi, senth si dee dire: e in iscrittura, non solo in voce, dove il grave solo in voce si truova.

ivi lin. 26. Se non in quanto ha tale volta l'uso della lingua nelle prose la medesima I raddoppiata, udii, sentii. Nota. Non pur tal volta, ma sempre per far differenza da persona a persona, e perciocè l' l' ultimo di audivi latino si perde, e se ne fa in Toscano udii, e di audivit udi.

ivi fac. 2. lin. 21. Compiè in vece di compiei dissero. Nota. Non dissero, ma scrissero, perciò che nel proferire facendovisi dittongo, opera, che quasi non si senta quell' 1, dicendosi compiè mia giornata, e dovendosi scrivere compiei, e ciò tauto più si verifica, quando segue la lettera 1, come io compiei il giorno, non potendosi proferire altramente, che io compie' il giorno.

pag. 163. fac. 1. lin. 3. Per lo più formandosi in questa guisa. Nota Per lo più non rende buona ragione della fal-

ivi lin. 6. Che desti, e stesti formano. Nota. Nè festi, perciò che di fa non si forma fasti, ma facesti, dove si aggiungono due sillabe, non una sola, e di va non vasti, ne vesti si fa, ma accattandolo dal verbo audo, andasti.

ivi fac. 2, lin. 28. Amó, levó, piglió, lasció. Nota. Sono accentate al contrario. perciò che la nostra lingua in iscrittura non ha se non l'accento acuto, e si serve dell'accento grave de latini, e però qui

si dee scrivere Amò, levò ec.

ivi lin. 13 Amo, potè, perdè. Nota. Ambe poteo, e perdeo sono le voci pure de lor verbi amo ec. sono per troncamento, e questo perciò che la lingua toscana per sua natura non ammette parola alcuna ,che termini in accento acuto, e però fa die per di nome, e verbo, tue per tu, udio per udi ec.

pag. 164. fac. 1. lin 9. Udio, sentio, dipartio ec. uso per anventura preso da' Cicdeani. Nota. Non da' Siciliani, ma dalla natural proprietà della lingua Toscana.

ivi lin. 19. Domandao dissero. Nota. È un poco di differenza da questi della prima, e quelli della seconda, e dell'altre. Di passò si potea ben fare passòe ec. e così di discerne discerneo.

ivi fac. 2. lin. 25. Fece, e fe'. Nota.

Fece ne ha tre. Fece, fe', e feo.

pag. 165. fac. 1. lin 11. Sempre raddoppia la M nell'ultima silloba amammo. valemmo ec. Nota. Non raddoppia la M. ma converte la sillaba vi di amavit in un M, in amavimus, amammo ec. in valuimus la ui in em, benche gli antichi Latini non valuimus, ma valvimus dissero.

ivi fac. 2. lin. 4. E oltre acciò , che si leva spesso di queste voci la vocale ultima loro ec. dieder, disser. Nota. Non solo di queste voci, ma di tutte l'altre ancora, che posson rimauer tronche in B per virtù delle quattro liquide L M N R. Gentil uom pien d'amor cortese, e raro. E vero, che quando l' N nel fine è geminato, non si può levar l'ultima sillaba, onde di Giovanni, non si può far Giovan, come fa qui il Bembo: e questo s'intende ne nomi interi, come in Giovanni, panni ec. ma di Gianni, ch' è abbreviato di Giovanni, si può far Giau, e s'intende auco ne'nomi composti, così Giovan, onde si dice Giovanbattista, Giovanfrancesco.

ivi lin. 18. Dierono, ch' è la compiuta voce di diero, e diedono. Nota. Il dir diodono, che è barbaramente detto, dimostra la sua barbarie, perciò che non se ne può far diedo, come di dierono, che è puro Toscano si fa diero, e di diero, dier, si diveva di diede aggiungendovi la sillaba no far diedeno.

ivi fac. 2. lin. 21. Uccisono. Nota. Uccisero è il puro Toscano di uccise. Uccisono è idiotismo plebeo fiorentio o barbarismo; e così diedeno, e rimasono, che diedono, e rimasono si dee dire.

ivi lin. 23. Piacquen, mossen, che disse il Petrarca non sono toscane. Nota.

Non si può dire non sono toscane, ma si dee dire: non sono toscane pure, o non sono da prose, ma solo de Poeti.

pag, itb. fac. 1. lin. 1. È il vero, che la voce del verbo, del quale il sentimento si forma, si muta per chi vuole, ora in quella della femmina, ora nell'un numero, e quando nell'aliro. Nota. Ma non semplicemente, come altri vuole, perciò che non si può dire: lo aveva letto la lettera, io aveva reduto i Cieli; ma si letta la lettera; veduti i Cieli: e questo è vero sempre, che il verbo è traistivo, ma quando non è tale si dice. Io aveva dormito tre ore, non dormite ec.

pag. 168 fac. r. liu. 6. Dopo. Nota. Dopo per di poi è barbarismo, percio che dopo è preposizione, che vuol il quarto caso, come dopo vespro, dopo cena: e nou è mai avverbio.

pag. 17. fac. 1. liu. 7. Torrabbo in ecc di Torrò. Nota. Questa fu la primnera forma della lingua nostra nel futuro, perciò che di amare habeo fecero amarabo, e per amaraggio, cioè amare habbo, o haggio, e finalmente amarò, o amare ho, e non amerò, non si trovindo l'infinite amer se non appo i Francesi.

ivi fic. 2. lin. 4. Ora. Nota. Hora è da scrivere qui almeno per far distinzione da ora verbo, o da ora per aura.

pag. 172. fac. 2. lin. 4. Te in vece di Togli. Nota. Te non sta in vece di Togli, ma in vece di tieni. To' s' usa per tegli.

pag. 173. fac. 1. liu. 16. Amerai, amerete. Nota. Si truova pur usato dal Boccaccio, e da gli altri indistintamente amerai, ed amarai.

ivi fac. 2. lin. 12. Tor via in vece di Torre via, e simili. Nota. Non so, come si potesse provare, che i simili a torre cadano sotto questa regola, per ciò che non si dirà cor per corre, scior per sciorre, ne simili altri, e qui torvia è detto forse avverbialmente, che non credo si potesse dir tor denazi, e simili.

pig. 174 fac. 1. lin. 4. Poria. Nota. Di poteria per tramutamento della sillaba te in R non si può far poria, ma è necessario far porria con due RR, come di coglierò si fa corrò, di toglierò torrò.

ivi lin. 15. Senza vederla. Nota. Per senza che egli la vedesse.

ivi lin. 12. Siccome si pose dal Boccaccio. Nota. Fu posta era qui puro parlare.

pag. 175. fac. 1. lin. 12. Traccorso. Nota. Trascorso, non si dicendo traccorso. ivi fac. 2. lin. 5. Se io fossi voluto. Nota. Per se io avessi voluto che era puro

parlare.
pag. 176. fac. 2. lin. 4. Quelli sopra
le tavole lasciate si dipartirono. Nota.

Bastava dire, e quelli sopra le tavole lasciatili, si dipartirono.

ivi lin. 13. Rimane. Nota. Resta era più propie, perciò che il verbo rimanere significa permanenza, e non residuo.

ivi lin. 18. Rispose loro tutti. Nota. Per a loro tutti, è nuovo, massimamente nel terzo caso: era dunque da dire rispose a tutti loro.

pag, 178. fac. 1. lin. 18. Come che ec. s' è detto. Nota. Il come, che vuole il Boggiuntivo: come che si sia detto pareva si fosse dovuto dire.

pag. 179. lin. 8. Guarderieno, Gitterieno, Nota. Guardarieno, e Gittarieno coll' A nella seconda è Toscano così buono, come l'altre due.

ivi lin. 16. L'una sillaba. Nota. L'una si dice di due sillabe, una era da dir qui.

ivi lin. 18. Deliberrei, desiderrei. Nota. In deliberrei ei in desiderrei non si verifica, che si levi una sillaba di merzo, ma solo l' E della quarta sillaba secondo l' Idioma fiorentino, e l'A secondo il Sanese, cioè delibererei, o deliberarei, e però la regola del Bembo è falsa.

ivi fac. 2. lin. 11. Solo che. Nota. Per fuorche non usato da alcuno, solo che significa pur che, Decamer. Novella 94. Questo farò io volentieri, solo che vot mi promettiate, ec.

ivi fuc. 2. lin. 18. Levò il Petrarca la sillaba del mezzo Fessi, in vece di Bembo Vol. XI. 31 Facessi. Nota. Non si verifica, ma si bene ne levò la seconda lettera della prima sil-

laba, e la prima della seconda.

pag. 181. lin. 25. Battaglia la quale s' è detta pugna molte volte. Nota. Mostruo-samente, come molte altre da fuggirsi affatto, ma l'usano Dante, e Gio. Villani, e simili. Il Boccaccio l'usa una volta sola nell'Ameto, se non è error di serittura, come credo. Ma qui se ne dovea porre pure alcun esempio.

pag. 183. lin. 6. Men tescanamente avemo s'è detto Nota. E perché! anzi è molto più tosano avemo. È ben vero che è più antico: e abbiamo è stato riceruto dall'uso currotto contro la regola, perciò che è persona del soggiuntivo, e pure ha da esser differenza fra esso, e l'indicativo, e non altro avemo è più regolato, e più comune, e più significativo, e l' Petrarca l' ha usato anche fuor di rima. Avem rotta la nave.

ivi fac. 2. lin. 3. Pe numeri. Nota. Pe' è da scrivere coll'apostrofo rappresentante l'articolo de' numeri.

ivi fac. 2. lin. 14. All hora. Note. Cost si dee scrivere non allora, come oggi fanno molti, che non sanno.

## ERRORI

## CORRECIONE

| P. 11.1. 4. Cavalcani        | Cavalcanti     |
|------------------------------|----------------|
| 33. 1. 24. si I' disse       | I' si disse    |
| 73. l. 23. morirèno          | morièno        |
| r 15. l. ult. è nella        | e nella        |
| 137. l. 10. Console          | Consolo        |
| 195. l. ult. prepoi-zioni    | preposi-zioni  |
| 202. l. 10. in veve          | in vece        |
| 205. l. 20 tutto pieno nelle | tutte piene le |
| 207. l. g. scritti           | scritto        |
| 212. l. 10. in gran          | i gran         |
| 300. l. 3. usautisi          | usansi         |
| 312.1. 4 ricole              | cole           |
| 350 l. 15. Sversi            | Scersi         |
| 355. 1. 22. Scorsi           | Scersi         |
| 375. l. 18. presuppore       | presupporre    |
| 404. l. 16. fate             | fatte          |
| 442. l. 3r. dalla            | della          |



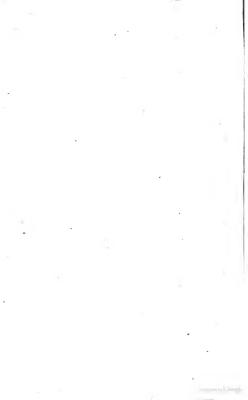







